

Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC. Images reproduced by courtesy of the Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze. Magl. B.5.32





Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC. Images reproduced by courtesy of the Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze. Magl. B.5.32







Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC. Images reproduced by courlesy of the Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze. Magl. B.5.32



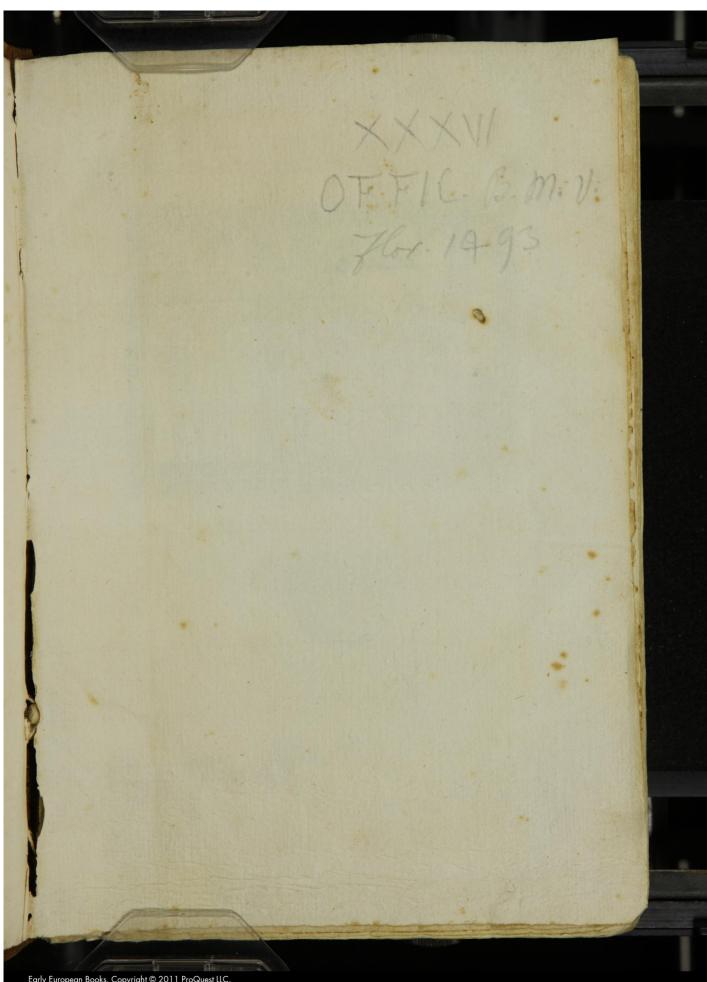







Tibro da compagnia o uero di fraternita di battuti Riccuendo alcuno nouitio uno facerdote o uno de fratelli in suo luogo inginochiato allato allaltare im pongha aparole il Alciserere mei deus rocctone ledue parti il Bonernatore faccia cenno: remaestri de nouitij coduchino dentro ilnouitio: r se inginocebi no alla predella dello altare In nomine patris r silij r spiritus sancti amen.

Fferere mei deus fecundum magnam mi fericordiam tuam. & t secudum multitu dinem miserationum tuarum: vele iniquitaté meam. A mplius laua me ab iniquitate mea za peccato meo múda me. uoniam iniqui tatem meam ego cognosco: 7 peccatum meuz contra me est semper. T ibi soli peccani z ma lum coră te feci: vt instificeris in sermonibus tuis ruincas cum indicaris. Ecceenim i ini quitatibus coceptus sum: 7 in peccatis conce pit me mater mea. & cce eniz veritatem vile fisti: incerta z occulta sapientie tue manifesta stimibi. Asperges me domine bysopo z mū dabor: lauabis me z super ninem bealbabor. H uditui meo vabis gaudiu r letitiam: r exul tabunt offa bumiliata. H uerte faciem tuam 911

a pecatis meis: 7 omnes iniquitates meas be le. O or mundum crea i me deus: 2 spiritum rectum innoua in visceribus meis. Ne proijcias me a facie tua: 7 spiritum sanctum tuum ne auferas a me. Redde mibi letitiam faluta ristui: 7 spiritu principali confirma me. To cebo iniquos vias tuas: 7 impijad te conner, tentur. Tibera me de sanguinibus deus des falutis mee: crultabit lingua mea iustitiam tuam. O omine labia mea aperics: 7 05 men annūtiabit laudē tuam. Q uoniā si voluisses facrificium dedissem: vique bolocaustis non delectaberis. 8 acrificium deo spiritus cotri bulatus: cor cotritum 7 bumiliatum deus no despicies. B enigne sac domine in bona volu tate tua syon: vt bedificetur muri bierusalem T üc accetabis facrificium institie oblationes 7 bolocausta: tūc imponent super altare tuum vitulos. Tloria patri 7 filio 7 spiritui sancto Sicut erat in principio a nunc a semper: a in secula seculo y amen. Ririeleyson. X peleyson Riricleyson. Da ter noster. Secreto i sino ane nos. Re Et ne nos inducas i temptationem. R Sed libera nos a malo. Diftende nobis domine misericoz Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC.

diam tuam. R Et salutare tunz da nobis, b. Saluum fac seruum tuum domine. R Beus meus sperantem in te. & Esto ei domine tur ris fortitudinis. R. A facie inimici. & Abitte ci domine auxiliu de sancto. R Et de syo tuere eum. Domine eraudi oratione meaz R. Et clamor me? ad te veniat orem? Dratio Flectissimi fratres domină nostruz Fesuz christum pro boc famulo tuo: Qui ad deponedum vanitatem seculi pro ems amore se stinat vt donet ci spiritum sanctu qui in obser uatia mandatorum dei z capituloz nostroruz sibi continue ocsideriu accedat za mundi im pedimentis vel vano desiderio cor eius custo dist of sicut mutatus est introitu fraternitatuf buius: Ita manus dertere sue in eo virtutem boni opis perfectione confirmet zabomni ce citate cor eius aperiat: ac lume eternitatis sue gratie vono concedat: Qui viuit & regnat cuz Deo patre i vnitate spiritus sancti deus pom nia secula seculoz. & Amen. Colto alnouitio. A ratello che adimanditu. Risponda. Ti ami sericordia di dio a lapace diquesta copagnia. p regbiati che obserni ecomandameti di dio z linostri capitoli z sarane pienamte cosolato. Zutti efratelli rispodino. Bio glienedia lagratia.

Oominus custodiat introitum tuum 7 eritü tuü er boc nüc 7 vsq3 i seculü ozemus. Izatio Ratres caristimi: vt quod frater iste oze q sinit opere seliciter acquirat auriliäte oo mino nostro Ibesu Ebzisto: qui cum patre 7 spiritu sancto viuit 7 regnat deus per omnia secula seculorum. R. Amen. Ozatio.

Desto domine supplicationibus nostris z buc famulu tuu benedicere dignare cui in tuo sancto nomine vestem sancte puritatis im ponimus: vt te largiente vitam mereatur accipere. Per Christuz dominum nostrum. K. A men. Induat te deus nouum bominem: qui secundum deum creatus est. K. In iusti tia z sanctitate veritatis. Quăti sono tâte volte si dice z sirispode z vestiti enouitij spone u fra. ilseguente Dymno z ripiglia ilprimo choro: z cosi poi iluerso suo ilsecodo: z ad Accede lume sensibus saccedino cădele in mano a nouitij sequale gliporga il f. z simile se altri lu mi sono per questo deputati.

Eni creator spiritus: mentes tuor visita: imple superna gratia que tu creasti pectora. O ni paraclitus diceris: donu dei altissi mi: sons vinus ignis charitas: 7 spiritalis vn ctio. Tu septisormis munere dertere dei tu digitus tu rite promissum patris sermone di

tans guttura. Accende lumen sensibus : in funde amorem cordibus infirma nostri corporis virtute firmans perpetim. Nostem re pellas longius: pacemq3 dones protinus duc tore sic te prenio: vitemus omne noriuz. Der te sciamus da patrem noscamus atq3 filium te viriusq3 spiritum: credamus omni tempore. Gloria patri domino: natoque qui a mor tuis: surrexit ac paraclyto in seculorum secula. Amen. b. Emitte spiritum tuum vereabuntur. R. Et renouabis facié terre. Drem?

Eus qui corda fidelium sancti spi Dratio ritus illustratione vocuisti: va nobis i co dem spiritu recta sapere: 2 de eius semper co solatione gaudere. Per dominum nostrů 3be sum cleistum filium tuum: qui tecum viuit z regnat in vnitate eiusdez spiritus sancti deus per omnia secula seculorum . K. Amen.

Ecta questa oratione uno per parte vitutti uada a dire alquante parole a nonitij velcontento che ban no preso vella loro venuta z cósorrádoli ad observátiaz tolti elumi vimano anouitij z recati in visparte voue tu eti efratelli possino andare a vare loso lapace vicendo. Par tibi frater. Ilgo. impoga seguedo ogni choro ilsuo verso Te veŭ landam? rc. Logregari i choro amacra tino ilgo. indinato co voce piana vica. Qater noster.

Hauale finito secreto ilfratello a chi e comesso inginoc, chiato allaltare incominci in noce. Inbe domne benedi cere. Elgonernatore risponda. Hoctez quietam 7 finem perfectum cócedat nobis dominus om nipotens. Suggiunga ilchoro. Amen. Ilfratello Ratres sobrij estote z vigilate in Regua. orarionibus quia aduerfarius vester dia bolus tanquá leo rugiens circuit queres quez denozet cui relistite fortes i fide: Lu auté one miserere nobis. Kispoda ilchoro. Deo gratias. Segnandosi ilgonernatore vica. Adiutorium nostruz in nomine domini. Lboro B. Qui fecit celum z terrã Elgonernatore. Pater noster. Secreto a poi vica. Onfiteor deo omnipotenti beate marie se p virgini z factistimis apostolis Petro z Paulo 7 omnibus fanctis: 7 vobis fratres me graniter peccasse in lege dei mei corde verbo 7 opere: de quibus dico meam culpam meaz grauem culpam: meam maximam culpaz. 3 deo deprecor mariam virginez reliquos sanctos 7 sanctas oci: 7 vos fratres mei vt ozetis prome ad dominum nostruz Ibesuz christuz. In persona vitutti vno fratello a chi sia commesso vica Flereatur tui omnipotens deus & dimis sis omnib9 peccatis tuis liberet te ab om ni malo saluet z confirmet in omni opere bo

no e perducat te in vitam eternã. K. Amen.

I nos confitemur ded omnipotenti glos riose Abarie virgini apostolis quoq3 Petro 7 Paulo 7 omnib9 fanctis: 7 tibi patri nos peccasse nimis in lege dei z buius fraternita, tis capitula: Precamur ADariam virginem z omnes sanctos & sanctas dei & te pater vt ores pronobis ad dominum Ibesum Ebristum. Elgouernatore risponda Missereatur 7 commetta lab solutione. Q isercatur vestri omnipotens deus voimissis omibus peccatis vestris perducat vos vominus ad vitam eternam. K. Amen. Estendoui sacerdote. H bsolutionem 7 remissio. nem omnium peccatorum uestrorum tribuat vobis omipotes 7 misericors ons. R. Amé. Quello che ha oecto inbe domne benedicere o vero vil altro inginocchiato allaltare vica. Angeluznobis medică salutis. Deus mitte de celis Rapha elem: vt omnes sanct egrotos pariterque nostros virigat actus ozemus. Ozatio

Deus qui Raphaelem archangelum Thobie famulo tuo properăti preuium direți sti:7 înter vie discrimina donasti custode: Ba vt einsdez protegamur auxilio: quatenus 7 vi te presentis vitemus pericula:7 ad gaudia va



Cle Abaria gratia plena domi nus tecum. Kispondino nella me desima voce. Benedicta tu in mulie ribusabenedictus fructus ventris tui Ibefus. Alzi alquanto lanoce Elgo nernatore. Domine labia mea a peries. Cho. B. Et os meum annuntiabit lau dem tuam. ego. Beus i adiutorium meum in tende. Cho. R. Bomine ad adiunanduz me fe stina. elgo. Bloria patri z filio z spiritui sancto. Sicut erat in principio a núc a semper: a in secula seculorum ame alleluya. Edna fratel li a chi e, cómesso i mezo aleboro alleggio incomincino in voce loinnitatorio. Hue maria gratia plena dominus tecum Questo medesimo co pari voce risponda il coord. Auc maria gratia plena dominus tecum. De, guirino edua choristi sermandosi vone vedranno ra aspe Innicatorium. crando infine larisposta velchoro. Enite exultemus domino: inbilemus deo falutari nostro: Preocupemus faciezems in confessione z in psalmis subilemus ei. Aue maria gratia plena dominus tecum. Quoniam de us magnus dominus trer magnus super om nes deos: Quoniam no repellet dominus ple bez suā: Quia i manu ci9 sunt oes fines terre:

z altitudines montiu ipse cospicit. Bas tecuz. o noniam ipfins est mare z ipfe fecit illud: z aridaz fundanerűt manus eins: Tenite adoze mus 7 procidamus ante deu: Ploremus corā domino qui fecit nos: Quia ipse est dominus deus noster: Mos autez populus eius zoues pascue eius. Aue maria gratia plena dominus tecu n odie si vocezeius audieritis: Holite obdu rare corda vestra: Sicut i exacerbatione secu dű vie temptationis i veferto: vbi teptauerűt me patres uestri:probauerut z viderut opera mea. Bomnus tecu. Q nadragita annis prorimus fui generationi buic: 2 diri semp bij errāt corde: ipsi vero no cognouer ut vias meas quibus iuraui in ira mea: Si introibunt in re quiem meam. Hue maria gratia plena cominus te cum. O loria patri v filio v spiritui sco: Sicut erat i principio anuca sempa i secula seculorum ame. Bus tecu. Aue maria gratia plena. Bo minus tecum. B eguita lbymno ilquale bano aimpor re edua fratelli: z ilprimo choro ha aripigliare ilprimo capitolo z seguntarlo tutto ciaschedun choro elucrio suo Clem terra pontus etbera, Dynuns. colunt adorant predicant trinam regentem machinam claustrum marie baiulat. Qui luna solz omnia deserviunt per tempora

perfusa celi gratia: gestant puelle viscera.
Beata mater munere cuius supernus artiser mundum pugillo cótinens ventris sub archa clausus est. Beata celi nuntio secunda sancto spiritu ocsideratus gentibus cuius per aluuz fusus est. Tovia tibi domine qui natus es d virgine cum patre sancto spiritu i sempiterna secula amen. Antipbona laquale ba aintonare ilgo.

Benedicta en in mulicribus. Piimo Pialmo. Omine dominus noster: Kipigli ilprimo co ro: 2 cofi feguiti il secondo il suo verso Quam admira bile est nomen tuum in vniuersa terra. o uo niam elevata est magnificetia tua: super celos expore infantium vlactentium perfecistilau dez propter inimicos tuos: vt destruas inimi cum z vltorem. Quoniaz videbo celos tuos: opera digitorum tuorum: lunaz z stellas que tu fundasti. quid est bomo quod memores eins: aut filius bominis quoniam visitas eu. m inuisti euz paulominus ab angelis : gloria z bonoze cozonasti eum z constituisti eum su per opera manuum tuarum. o minia subieci cisti sub pedibus eius: oues 2 boues: vniuer, sas: insuper a pecora campi. molucres celi a pisces maris: qui perambulat semitas maris

Oomine dominus noster: quam admirabile est nomen tuum in vniuersa terra. Oloria patri z filio z spiritui sancto. Sicut erat i pri cipio v nuc v semper: v in secula seculo vame. Finika vno de fratelli a chi fia comesso laseguente anti phona che intono ilgouernatore a cofilaltre. Antipho. Benedicta in i mulieribus abenedicto fructo verrismi Antiphona vel secondo psalmo. Sicut mirra. 188. Eli enarrant gloria dei: vopera manuuz eins annuntiat firmametum. Dies diei eructat verbum: 7 nor nocti indicat scietiam. n on funt loquele negz fermones: quorum nó audiantur voces eorum. In omnem terram exiuit sonus eorum: 7 in fines orbis terre ver ba eoz. In sole posuit tabernaculum suum: ripfetanqua sponsus procedens de thalamo suo ex rultauit vi gigas ad curzedam viam: a fimmo celo egrefio eins. et occursus eins Mazad fummum eius: nec est qui se abscodat a caloze eius. Ter domini imaculata conner tens animas: testimonium domini fidele sapi entiam prestas parunhs. I ustitie dominire cte letificantes corda: preceptum domini luci dum illuminans oculos. Timor comini fan ctus permanet i seculum seculi: iudicia domi Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC.

ni vera instificata i semetipsa. Desiderabilia super aurum 7 lapidez pretiosum multum: 7 oulciora super mel z fanum. Et eniz seruns tuus custodit ea: in custodiendis illis retribu tio multa. Delicta quis intelligit ab occultis meis muda me one: zab alienif parce fuo tuo Simeinon fuerint dominati: tunc imacula, tus cro z emundabor a velicto maximo. Et crunt vt complaceat eloquia ozis mei: 7 medi tatio cordis mei i conspectu tuo semper. To mine adiutor mens: 7 redemptor me9. 6 lo ria patri 7 filio 7 spiritui sancto. Sicut crat i principio 7 nunc 7 semper: 7 in secula seculoz amen. Antipbona . Dicut mirra electa odozé vedisti manitatis sancta veigenitrix. Ant. Ante thoy. 18. Omini est terra z plenitudo ei?: ozbis ter rarum z vninersi: qui babităt i eo. Q uia iple luper maria fundauit eum: Tiper flumi na preparauit eum. O vis ascender in monté dominicaut ge stabit in loco fancto eiuse In nocens manibus z mundo corde: qui no acce pir inuano animam fuam: nec iurauit in volo proximo suo. n ic accipiet benedictionem a Domino: z miserico: diam a deo salutari suo. Dec est generatio queretium eum: querentiu

faciem dei Jacob. A ttollite portas pricipes vestras: z eleuamini porte eternales: z introidit rex glorie. Q uis est iste rex glorie: dominus sottis zpotens dominus potes in prelio. A ttolite portas principes vestras: z eleuami ni porte eternales: z introibit rex glie. Q uis est iste rex glorie: dominus virtutum ipse est rex glorie. Toria patri z silio z spiritui scó. S icut erat in principio z nunc z semp: z in se cula seculorum amen. Lertia Antiphona. Ante thorum buius virginis frequentate nobis onleia cantica dragmatis. S. Bissus est gratia in labijs tuis. Propterea benedixit te deus i eternum. elgouernatore Paternoster Secreto insino a Et ne nos inducas in temptationem. Eleboro se. Sed libera nos a malo. Labsolutione che sidice neltuono della lectione.

paria plena vominus tecum benedicta tu in mulierib?



potestas mea eradicani i populo bonorificato 7 in partes dei mei bereditas illius: 7 i pleni tudine sanctor detenctio mea. Lu autem dne miserere nobis. Le Geo gratias. L. Beata es maria virgo que dim portasti creatores mundi Ge nuisti qui te secit: 7 i eternú permanes virgo. L. Hue maria gratia plena dominus tecum. Genuisti qui te se cit 7 in eternum permanes virgo. Jude done benedice re. Per virginem matré: concedat nobis dominus sa lutem 7 pacem. L. Hue maria gratia plena: dominus sa lutem 7 pacem. L. une maria gratia plena: dominus sa lutem 8 pacem. L. Hue maria gratia plena: dominus sa ventris tui Ibesus. Lectio iii.

Clasi cedrus exaltata sum in libano 7 qua si cipressus in montez syon. Quasi palma exaltata sum incades: Et quasi plantatio rose in ibierico. Quasi oliua speciosa in campis 7 quasi platanus exaltata sum iurta aquas. In plateis sicut cinamomuz 7 balsamum aroma tizăs odore vedi quasi myrrba electa vedi sua nitatem odoris. Tu autem vomine miscrere nobis. R. Beo gratias. R. selix nangz es sicra virgo maria 7 omni laude vignissima Quia ex te ortus est sol institute Christus veus noster. S. Qua pro popu lo interueni pro clero itercede pro veuoto semuneo sexu sentiant omnes tuum inuamen quicunque celebrăt tuaz sanctam comemorationem. Quia ex te ortus est sol unstitue xps veus noster. Toloria patri 2 silto Aspini sanc

cto Christus veus noster. In mezo imponendo edua r seguendo in pie luno r lastro choro:

Edeum laudamus. Te dominum confi temur. Te eternum patrem: omnister, ra veneratur. Tibi oës angeli: tibi celi z vni uerse potestates. Tibi cherubyn z seraphyn: incessabili voce proclamant. ganctus. gan ctus. Sanctus dominus deus sabaoth. ple ni sunt celi terra maiestatis glorie tue. Te gloriosus: apostolox chorus. Te prophetax: laudabilis numerus. Te martyrum cadida, tus:laudat crercitus. Tepozbe terraru:san cta confitetur ecclesia. patrem: imense maie statis. T eneranduz tuű veruz: z vnicű filiű. S anctum quoque paraclitum spiritum. Tu rex:glorie christe qu patris:sempiternus es films. Tu ad liberandum suscepturus bomi nem non borruifti virginis vterum. Iru beni cto mortis aculeo: apuisti credentibus regna celox. Tuad dertera dei sedes iglia patris. I uder: crederis esse vetur?. Te ergo gsum? tuis famulis subueni: quos pretioso sanguine redemisti. et terna fac cu scis tuis: glia mune rari. 8 aluuz fac pplin tuū oñe: 7 benedic be reditatitue. Et rege eos z extolle illos: vsq3 i eternű. per singulos vies: benedicimus te et laudamus nomen tuum in eternű: z in se culum seculi. Dignare domine die isto: sine peccato nos custodire. Diserere nostri domi ne: miserere nostri. Riat misericordia tua do mine super nos: quemadmoduz speranimus in te. In te die sperani no ofundar i eternü. Elle lande incomincia il gouernatore có voce piu bassa

fegnandosi.

Eus in adiutoriuzmeű intende. Lbo. Bomine ad adiunandum me festina. Bo. Bloria patri z filio z spűiscó. Lbo.

Sicut erat in principio 7 nuc 7 semper 7 in secula secula

Ominus regnauit decorem indutus est :
indutus est dominus fortitudinem z precinxit se. At eniz sirmanit orbez terre: qui no
comonebitur. Darata sedes tua: ex tuc a secu
lo tu es. Alenaucrut slumina domine: elena
nerut slumina vocem suam. Alenaucrut slu
mina fluctus suos: a vocibus aquax multax.
mirabiles elationes maris: mirabilis i altis
dis. Testimonia tua credibilia facta sunt ni
mis: domu tuam decet sanctitudo domine in
longitudine dieruz. O loria patri z silio z spi
ritui sancto. Sicut erat in principio z nuc: z
semper z in secula seculoruz amē. Antipoma.

A finmpta est maria in celum gandent angeli laudates benedicunt onm. Antiphona. Ap aria virgo. 18. Abilate deo omnis terra: servite domino i letitia. Introite in conspectu eius: in exultatione. S citote quoniam ipse est dominus: ipse fecit nos z non ipsi nos. Dopulus eins z oues pascue eius: introite portas ei i cosessio ne:atria eius in bymnis cofitemini illi. Tau date nomen eius quomaz suavis est dominus in eternum misericordia eius: z vsqz in generatione z generatione veritas ei?. Tia patri z filio: z spiritui sancto. 8 icut erat in principio r nuc r semper: r in secula seculo zamen. Antiphona. Q aria virgo affimpta est ad ethereum thalamum: in quo rex regum stellato sedet solio. Ant: Eus deus mens: ad te de Inodorez. ps. luce vigilo & itiuit i te a sa mea: qua mul tipliciter tibi 7 caro mea. Interra deserta in via 7 in aquosa sic in sancto apparuitibi pr vi derem virtutem tuam zgloziam tuam o nio niam melioz est misericordia fua supervitas: labia mea laudabût te. 8 ic benedicam te i vi ta mea: 7 in nomine tuo lenabo manuf meas. Sicut adipe & pinguedine repleatur anima mea: Tlabijs exultationis laudabit os meuz. Sic memor fui tui super stratum meum i ma tutinis meditabor i te: ga fuisti adiutor meus Et in velamento alarum tuaruz exultabo:ad besit anima mea post te: me suscepit vertera tua. Ipsi vero in vanum quesierut animam meam: introibunt in inferiora terre: tradetur in manus gradif:partes vulpiuzerunt. Rer vero letabitur in deo: laudabuntur omés qui inrant in neo:quia obstructum est os loquene tium iniqua. Deus misereatur nostri z bene dicat nobis: illuminet vultum suuz super nos e misereatur nostri. Ot t cognoscamus in tera ra viam tuam: in omnibus gentibus falutare tuum. O onfiteantur tibi populi deus: confi teantur tibi populi omnes. L'etentur 7 erul tent gentes quoniaz indicas populos in equitate: 2 gentes in terra dirigis. Confiteantur tibi populi deus: cofiteantur tibi populi des terra vedit fructū snuz. Benedicat nos veus veus noster: 7 benedicat nos veus 7 metuant eum omnes fines terre. Tloria patri z filio z spiritui sancto. Sicut erat in principio z nuc 7 semper: 7 in secula seculo pamé.

Antiphona. In odosem vnguentorů moz currimus adolescentule vilexerunt te nimis. Antiphona.

B enedicta filia. Canticum trium puesorum.

B Enedicite omnia opera domini domino: laudate z super exaltate euz in secula. Be nedicite angeli dni dno: benedicite celi domi no.B enedicite aque omés que sup celos sunt Domino: benedicite omnes virtutes Domini Domio. B enedicite sol z luna Domino: bene, dicite des stelle celi domino. Benedicite bim ber 2 ros domino: benedicite omnis spiritus vei domino. B enedicite ignis z estus domi no: benedicite frigus zestas domino. B ene, dicite rores & pruina domino: benedicite gelu Tfrigus domio. B enedicite glacics & nines Domino: benedicite noctes & dies domino. B enedicite lur z tenebre dominor benedicite fulgura 7 nubes domio. B enedicat terra do minum: laudet & super exaltet eum in secula. B enedicite montes 7 colles domino : benedi cite vniuersa germinantia in terra domino. B enedicire fotes domio: benedicite maria ? flumina domino. B enedicite cete zoia que mouerur in aquis domino: benedicite omnes volucres celi domino. De enedicite omnes be stie z pecora domino: benedicite filij bominū vomino. B enedicat Israel vominum: lau det & super exaltet eum eum in secula. B ene dicire sacerdores vomini vomino: benedicire serui oni domino. B enedicite spiritus rani me instoz oño: benedicite sci z bumiles corde oño. Benedicite anania azaria misael domo

num: laudate & super exaltate eum in secula! Benedicamus patrem & filium cu fancto spi ritu:laudemus ? super exaltemus euz in secu la. Denedictus es domine i firmameto celi: laudabilis gloriosus z super exaltatus in secu la: Hon sidice o loria patri. Antiphona. Bene dicta filia ru a vomuno: quia per te fructuz vite comuni canimus. Antiphona. Pulchthes. Pfaimus. - Andate dominu de celis: landate enm in excelsis. Landate euzomés angelicius: laudate eum omnes virtutes eins. Taudate eum fol z luna: laudate eum omnes stelle z lu men. Laudate cum celi celoru z aque omnes que super celos sunt: laudent nomen domini. Quia ipse virit & facta sunt : ipse mandauit & creata funt. Statuit ea in eternum 7 in feculu seculi:preceptum posnit z nó preteribit. Lau date vomini ve terra: vacones zoes abyfi. I gnis grandonix glacies spiritus procellax que faciunt verbu eins. O ontes zocs colles ligna fructifera 7 omnes cedri. Bestie z vni uersa pecoza: serpentes 7 volucres pennate. R eges terre zomnes populi:principes zom nes indices terre. I muenes & virgines senes cum iuniozibus: laudet nomen domini: quia exaltatum est nomen eius solius. O onsessio eius super celum 7 terră: 7 exaltauit comu po

puli sui. Tymn9 omībus sanctis eius: filijs israel populo appropinquanti sibi. Cantate domino canticum nonum: laus eius i ecclesia sanctox. I etetur israel in eo qui fecit eum: 2 filie syon exultent in rege suo. Lauder nomé eius in choro in tympano z pfalterio pfallant ei. Quia beneplacitum est domino i populo suo revaltabit mansueros in salute. exultabunt sancti in gloria: letabuntur in cubilibus suis: expultationes dei in gutture eox: 25la dij ancipites i manibus corū. Ad faciendam uindictam in nationibus: increpationes in po pulis. Adaligandos reges eorum in compe dibus: 7 nobiles corum in manicis ferreis. O ffaciant i eis indicium conscriptum gloria becest omnibus sanctis eins. Taudate domi num in sanctiseius: laudate eum in firmamē to uirtutis eins. Laudate eum in uirtutibus eins: laudate eum secundum multitudine ma gnitudinis eins . Laudate eum in sono tube: landate eum in pfalterio zcythara. Taudate eum in tympano 7 choro: laudate eum in cor dis vorgano. Laudate eum in cymbalis be ne sonantibus: laudate eum in cymbalis iubi lationis. ois spiritus laudet dominum. 6 lo ria patri z filio z spiritui sancto. Sicut erat i principio r nunc r semper r in secula seculox amen . Antiphona. Pulchia es 7 decoia filia iberusa lem terribilis yt castrorum acies ordinata.

Elgouernatore vica in voce elcapitolo. Lapitulum. I Iderunt eam filie syon & beatissimam pre dicauerunt 7 regine laudauerut eam. K. Edua fratelli in mezo impongbino Deo aratias. Bloriosa domina/ Ripigli ilprimo choro? Excelsa super sidera : qui te creauit proui de lactasti sacro vbere. Q uod Eua tristis abstulit:tu reddis almo germine:intret vrastra Aebiles:celi fenestra facta es. Tu regis alti ia nua: 7 porta lucis fulgida vitam Datam p vir ginem gentes redempte plaudite. Tloria ti bi domine qui natus es de virgine cum patre fancto spiritu in sempiterna secula. H men. perfetto tomati in mezo. B enedicta tu in mulierib? B. Et benedictus fructus ventris tui. Imponga lan ciphona cóe vuole che sidica. Antiphona ad bñ. Bea ta beigenitrix.

Benedictus dominus deus Israel: quia visitauit z secit redemptionez plebis sue: Et erexit comu salutis nobis: i domo dauid pueri sui. Sicut locutus est per os sanctoru: qui a seculo sunt prophetarum eius. Salute ex inimicis nostris: z de manu omnium qui o derunt nos. A d saciendam misericordiaz cuz patribus nostris: z memorari testamenti sui

sancti. Lusiuranduz quod iurauit ad abrabaz patrem nostrum: vaturum se nobis. Ot sine timore de manu inimicorum nostrorum libe, rati serviamus illi. In sanctitate viustitia co ram ipso:omnibus diebus nostris. Et tu pu er propheta altissimi vocaberis: preibis enim ante faciem domini parare vias eins. Id da dam scientiam salutis plebi eins: in remissio, nem peccatorum corum. per vifcera miferi cordie dei nostri: in quibus visitauit nos oriens exalto. Illuminare bis qui i tenebris: z vmbra mortis sedent:ad virigedos pedes no stros in viam pacis. Tloria patri z filio z spi ritui sco. Sicut erat i pricipio anuc rsemper Ti fecula scloyame. Hit. Beata veigenitrix ma ria virgo ppetua templuz domini facrariŭ spiritus sci: fola fine exemplo placuisti domino nostro ibesu christo: ora pro populo iteruent pro clero intercede pro ocuoro femineo fexu. Inginocchiari. Kurieleyson. L briste legion. Ririelegion. 8. O ne exaudi orationem mea B. Et clamor me? ad te veniat. Orario. Orennis. Eus qui de beate Adarie virginis vtero verbuin tuum angelo nuntiante carnez su scipere voluisti: presta supplicibo tuis: vt qui vere eaz genitricem dei credimus: eius apud te intercessionibus adiquemur: Per christum dominum nostrum. & Amen.

parole o ructi ecantoii. S acti vei omés intercedere vi gnemini pro nostra omniumos salute. D. Li etamini in vomino a exultate iusti. B. Et. gloriamini omés recti corde. Pratio. Premus.

Rotege domine populum tuum t aposto loumou Perrir Pauli: ralio papostolo u patrocinio confidente perpetua defensione có serva. O més sanctitui gsumus dominenos vbiq3 adiunent: vt dum eorum merita recoli mus patrocinia fentiamus. Et pacem tuaz no fris concede temporibus: 7 ab ecclesia tua cu ctam repellenequitiam: iter actus z volunta> tes nostras zomniuz famuloz tuoz in salutis tue prosperitate dispone: Benefactoribus no firis sempiterna bona retribue z omnibus fix delibus defunctis requie eternaz cocede. Per Dominum nostrum ibesuz christă filium tuă: qui tecu viuit z regnat in vnitate spiritus san cti deus pomnia fecula feculoz. R. Amé. . O omine exaudi orationem meã. 🧗 🗲 t clamor me? ad te veniara in simple simple of

Tredo in vnum denz. Patré omnipotétez factorez celi z terre: visibilité oiuz z in visi bilité. A t in vnuz diz ibesuz piz filité dei vni genitté. A t ex patre natti : ante oia scla. O cu de deo lumé de lumie: deu verté de deo vero

C'enitum non factum consubstantialem patri per quem omnia facta sunt. Qui propter nos bomines 7 propter nostram salutez descendit ve celis. Et incarnatus est de spiritu sancto: er maria virgine: 7 bomo factus est. Arucifi rus ctiam pro nobis sub pontio pilato passus Tsepultus est. Atresurrexittertia die: secun dum scripturas. Et ascendit in celu: sedet ad derteraz patris. At itex veturus est cum glo ria indicare viuos 7 mortnos: cuius regnino erit finis. Et in spiritum sanctum dominum viuisicantem: qui ex patre silioq3 procedit. Qui cuz patre e filio simul adoratur: e co glo rificatur qui locut9 est p prophetas. Et vnaz sanctam catholicam. zapostolicam ecclesiaz. Confiteor vnum baptisma: in remissione pec catorum. At expecto resurrectionez mortuo rum. Et vitam venturi seculi. H men. v. 💋 enedicamus patrem a filium cuz fancto spiritu. 🦫 Landemus & super exaltemus enm in secula. 8. 300 mine exaudi orationem meam. K. Et clamor meus ad te vemiat oremus. Diario Adnipotés sempiterne dus: qui dedistifa mulistuis i cofessióe vere fidei eterne tri nitatis gloriam agnoscere: z in potentia maie statis adorare vnitatem quesumus: vt einsde fidei firmitate: ab omnibus semp muniamur

aduersis Per Christum dim nostrum. K. H mē. \$. O za pro nobis fancta veigenitrix. B. Oct of gni efficiamur promissionib christi. Pratio. Drem? Oncede nos famulos tuos quefumus do mine deus: ppetua mentis 7 corporis sa, nitate gaudare: 7 gloziosa beate Aldarie semp virginis intercessióe: a presenti liberari tristi tia: eterna perfui letitia. Per oñz nostru Tc. . O ra pro nobis fancte pater Johannes. R. Ot oi gni efficiamur promissionib9 christi. Dratio Drem9 Eus qui presentez viez bonorabile nobis in beati iobannis nativitate fecisti: da po pulis tuis spualiu gratiam gaudiox: 20 iuz fi delium mentes dirige in viam salutis eterne: Per christum onm nostrū . Amen. v. Bor mine exaudi orationez meam. B. Et clamor meus ad te veniat. Tolendo fare comemoratione valcuno sanz cto the occorressino sie i luogo loro: 7 loratione sieno of sperse adrieto. Gersetto della pace pur stando que fraz telli allaltare. B. H iat par in virtute tua. B. Eabu Oremus dantia in turribus tuis. Eus a quo sancta desideria recta consilia z inrta funt opera: da fernis tuis illa qua mudus vare non potest pacem: vt v corda no stra mādatis tuis vedita: 7 bostiū sublata fozmidine: tépora sint tua protectione traquilla. Per vominum nostrű ibesuz christum filum tuű: qui tecű vinit z regnat i vnitate spüs san cti vens: posa secula seculoruz. Re Amen. d. O ne exaudi orationez mea. R. Et clamor me? ad te veniat. d. B enedicamus vomuno. R. B eo gratias. Lornando edna fratelli alluogo loro ilgouernatore có voce piana. H ideliú ase p misericordiá ver requiescát in pace. R. Amé. P ater noster. Finito tacto secreto vica. O ne vet nobie suá pacem: R. A itam eternaz amen. Segna ilchoro col gouernatore.

flue regina misericordie vita dulcedo z spes nostra Salue ad te clamamus epules silij Eue ad te suspiram? gementes z stees in bac lachrymarū valle Eya ergo adnocata no stra illos tuos misericordes oculos ad nos có uerte. Et Ibesuz benedictú fructū ventris tui nobis post boc exilium ostende. O clemes. O pia. O dulcis virgo maria. O ignare me lan dare te virgo sacrata. E. O a mibi virtute contra bo

stes mos. Diatio Dremus.

Batiam tuam quesumus domine mentibus nostris infunde: vt qui angelo nuntiante christi silij tui incarnationem cognouimus p passione eig z crucez ad resurrectionis
glia pducamur: p eude rpz dnz nostru. ame.

Denipotens sempiterne deus bedisicator
z custos iberusalem ciuitatis superne Lu
stodi z bedisica ciuitatem istam slorentinam

cuzomnibus administratoribus suis: vt sit in ea domicilium incolumitatis z pacis Per do. minū nostrum Ibesum Christuz filium tuuz: qui tecū vinit z regnat in vnitate spiritus san cti deus pomnia secula seculoz. K. A men. Dininum auxilium maneat semp nobiscum. K. A men. D ater noster. Isquale sinito secreto sinito ilmactutino.

Ladomenica villunedi vilgionedi sidice ad mactutino Antiphona B enedicta tu: con lesue antiphone v psal mi sicome visopra. Abartedi v venerdi sidice ad mactu tino Antiphona. Specie tua. Psalmus.

Rnctauit cor meum verbum bonuz dico ego opa mea regi. I ingua mea calamuf scribe: velociter scriberis. S peciosus sorma presilijs bominuz: distusa est gratia in labijs tuis: propterea benedirit te deus i eternum. A ccingere gladio tuo super semur tuum portentistime. S pecie tua z pulchritudine tua: i tende prospere procede z regna. Propter ve ritatem z mansuetudinem z iustitiaz: z dedu cet te mirabiliter dertera tua. S agipte tue a cute: populi sub te cadent in corda inimicor i regis. S edes tua deus in seculum seculi: vir ga directionis virga regni tui. Dileristi ius stitiam z odisti iniquitatez: propterea vnrit te deus deus tuus: olco letitie precosortib? tuis

Dyrrba z gutta z cassia a vestimentis tuis a Domibus eburneis: ex quibuf delectauerut te filie reguz in bonoze tuo. A stitit regina a der tris tuis in vestitu de aurato: circudata varie tate. Hudi filia z vide z inclina aurez tuam: z obliniscere populum tuum z domuz patris tui. et t concupiscet rer decorem tuu: quonia ipse est dominus deus tuus tadorabut eum. et filie tyri in muneribus vultum tuum de, precabuntur: omnes dinites plebis. O mnis gloria eins filie regis: ab intus i fimbrijs aureis circuzamicta varietatibus. H dducetur regi virgines: posteam proxime eius afferen tur tibi. O fferentur tibi in letitia z exultatione:adducentur in templum regis. 12 20 patri bus tuis nati sunt tibi filij: costitues eos prici pes super omnem terram. Demozes erut no ministui domine: in oi generatione z genera tione. D zopterea populi cofitebuntur tibi in eternum z in seculuz seculi. Tloria patrizco Antiphona. S pecie tua 7 pulchritudine tua intéde p spere pcede 7 regna. Antiphona. Adimuabit ea. ps Lus noster refugium & virtus adiutoz-in tribulationib9: que inuener ut nos nimis. propterea no timebimus duz turbabitur ter ra:transferentur motes in commaris. Sonne runt z turbate sunt aque eox: conturbati sunt

montes in fortitudine eins. Aluminis impe tus letificat ciuitatem dei: sanctificauit taber naculuz suñ altissimus. Deus in medio eins non comouebitur: adiunabit eam deus mane Viluculo. Conturbate sunt gentes: 7 inclina ta sunt regna: dedit vocem suaz z mota est ter ra. Dominus virtutum nobiscum: susceptor noster deus iacob. Cenite z videte opera do mini: que posuit prodigia super terram: auffe rens bella viqzad fines terre. Arcum conteret & confringet arma: & scuta comburet igni. Vacate videte quonia ego sum deus: veral. tabor in gentibus regaltabor in terra. Domi nus virtutum nobiscuz: susceptor noster deus iacob. Gloria patri. Antiphona. Adimuabit eaz veus vultu suo : veus in medio eius no commonebitur; A mipbona. Sicut letantium.

Andamenta cius in montibus sanctis di ligit dominus portas syon: super omnia tabernacula iacob. Gloriosa dicta sunt de te ciuitas dei. Demor ero raab z babillonis: sci entium me. Occe alienigene z tyrus z popu lus etdiopuz bij suerunt illic. Dunquid syon dicet domo: z domo natus est in eaz ipse sun dauit eam altissimus. Cominus narrabit in scripturis populoz: z principuz dorum q suerunt in ea. Sicut letantium omnium: dabita

tio est in te. o loria patri. Antiphona. S icut le tantium omniŭ nostrum babitatio est in te sancta dei ge nitrix. & hiffusa est gracia in labije tuis. R. Prop. terea benedixit te veus in eternum 7 c. Lelectioni 7 resposozij z lelaude come visopra. ( Elmercoledi z ilsab baro ad macrutino siduce Ant. B aude maria. ps. Antate domino canticum nouum: canta, te domino omnis terra! antate domino z benedicite nomini eius: annutiate de die in diem falutare eius. In ununtiate inter gen tes gloriazeius: in omnibus populis mirabi. lia eins: o noniam magnus dominus z laudabilis nimis: terribilis est super omés deos: Q noniam omnes dij gentium demonia: do minus autem celos fecit? a ofessio z pulchri tudo i conspectu eius: sanctimonia 7 magnifi centia in sanctificatione eius: H fferte domino patrie gentium: afferte domino gloriam z bonorez: afferte domino gloria nomini eins: mollite bostias z introite in atria eius: adora te dominum in atrio sancto eius: a ommo ueatur a facie eius vniuersa terra: Dicite in ge tibus quia dominus regnanit: (at enim coz) rexit ozbem terre qui non commouebitur:iu> dicabit populos i equitate: netentur celi zerultet terra: commoueatur mare z plenitudo ei9 gandebunt campi z omnia que in eis sunt cii

Tuncerultabunt omnia ligna siluaru a facie Domini quia venit: quoniaz venit iudicare ter ram. I udicabit orbem terre in equitate: 7 po pulos i veritate sua. Gloria patri. Untiphona ande maria virgo cunctas berefes sola interemisti in vniuerio mundo. Antiphona. Dignare me. 13. Ominus regnauit exultet terra: letentur insule multe. Nubes r caligo in circuitu eins: institia 7 indicium conectio sedis eins. I gnis ante ipsum precedet: 7 inflammabit in circuitu inimicos ei9. Hllurcrūt fulgura eius ozbi terre: vidit z comota est terra. O otes si cut cera fluxerunt a facie dii : a facie dii om nisterra. A muntiauerut celi iustitiaz eins: viderut omnes populi gloriam eins. Confundantur omnes qui adorant scuptilia z qui gloziantur in simulachzis suis. H vozate euz oes angeli eins: andinit z letata est syon. ett rultauerunt filie iude: propter iudicia tua do mine. Quonia tu dominus altissimus super omnem terram:nimis eraltatus es super om nes veos. Qui viligitis vominum odite ma luz: custodit dominus animas sanctox suox: De manu peccatoris liberauit eos. Dur orta e insto: rectis corde letitia. Tetamini insti in Domino: 7 confitemini memorie fanctificatio niseins. Tloria. Antiphona. Dignare me lan.

dare te virgo sacrata. F. & a mibi virtutem cotra bo stes tuos. Antiphona. Post partum virgo. ps.

Antate domino canticu nonum: quia mi rabilia fecit. S aluanit sibi verta eins: 2 bracchium sancrum eius. 11 otuz fecit ons sa lutare suum: in conspectu gentiuz reuelauit iu stitia suaz. Ri ecordarus est misericordie sue: zveritatis sue domni israel. Wider ut omnes termini terre: salutare di nostri. Tubilate do mino omnis terra: cătate z exultate zpfallite. p sallite domino in cythara: z voce psalmi in tubis ductilibus: 2 voce tube comce. I ubila te i conspectu regis domini: moueatur mare z plenitudo eius: orbis terray z qui habitant in eo. A lumina plaudent manibus simul mó tes egultabūt a conspectu domini: quoniaz ve nit iudicare terram. Tudicabit ozbem terraz in institia: 7 populos in equitate. 6 loria par tri Antipbona P ost partum virgo inniolata pinan listi veigenitrix intercede pro nobis.

Caldutasi questo modo di macturino per lo aduento: che decto I ube domne benedicere Et aue mariazce. In luogo di alle lectioni sidicono le infrascripte lectioni di Duma lectione.

Thus est gabriel angelus a deo in ciuitatem galilee cui nomen nazarebt ad virgitem desponsaram viro cui nome erat Joseph ciij

de domo danid 7 nomen virginis maria. Et ingressus angelus ad eaz dixit Hue gratia ple na dominus tecuz benedicta tu in mulieribus Tu auté domie miserere nobis. R. Seo gratias. R. Qissus est gabriel angelus ad mariam virginem desponsaram Joseph nuntians ei verbum zex pauescit virgo de lumine: ne timeas maria inenisti eni gratiam apud dominum: Ecce cócipies z paries siliuz zvocabiti altissimi silius. S. Sabit ei dominus sedem danid patris eius z regnabit in domo iacob in eternű: Ecce concipies.

Ele cum audisset turbata est i sermone ei? r cogitabat qualis esset ista salutatio. Et ait angelus ei: Me timeas maria innenisti eni gratiam apud dominű: Ecce concipies in vte ro z paries filium z vocabis nomen eius 3be fum. Dicerit magnus 7 filius altissimi voca> bitur: Et vabit illi vominus veus: sedem va> uid patris ei9: 7 regnabit in domo iacob ieter num: 7 regni eius non erit finis. Tu antez do mine misere nobis. R. Beo gratias. R. Aue maria gratia plena dominus tecuz: Spiritus fanctus super veniet i te z nirtus altissimi obūbrabit tibi : gnod enim ex te nascetur sanctum uocabitur filius dei. B. Quomodo fiet istud quoniam uirum non cognosco et respondens angelus dixit ei . Spiritus sanctus super ueniet in te. Demonino our amenda Rectio tercial

Frit autem Maria ad angelum: Quomo do fict istud quoniam virum non cognoscor Et respondés angelus dirit ci : Spiritus sanctus super veniet i te: 2 virtus altissimi ob umbrabit tibi: Ideogz z quod ex te nascet san ctum vocabitur filius dei: Et ecce Elisabet co gnata tua: 7 ipsa concepit filium in senectute fua: Et bic mesis est sertus illi que vocatur ste rilis: quia nó erit impossibile apud deum om ne verbum. Bixit autem maria: Ecce ancilla Domini fiat mibi fecundum verbum tuū. Tu autez domine miscrere nobis. R. & uscipe ver bum virgo maria quod tibi per angelum transmissum est: Ecce concipies aparies deum pariter a bominem: vt benedicta vicaris i ter omnes mulieres. v. p gries quidem filium a nirginitatis non patieris detrimentű: Efficieris granida z eris mater semper intacta. Ecce concipies of loria patri a filio a spiritui sancto. Et be: nedicta vicaris in ter omnes mulieres. Alle laude. 3.

Eens in adintorium meum intende. To omine ad adiunandum me festina. Toria patri 7 silio 7 spiritui sancto. Si cut erat i pri cipio 7 nuc 7 semper 7 in secula seculo 4 amenalleluya. TEt epsalmi come nelpassato mactucio val te antiphone isuori che sono queste alle laude lequali impoga insino alsegno il S. come nel ordinario: Til Bornernatore voppo ilpsalmo ladica tutta. Psalmus.

ciiij 5

Oominus regnauit. Antiphona. Adiffus est ga briel angelus ad mariam virgine vesponsatas Joseph. ps. Inbilate. Anr. Aue maria gratia plena oñs te cum: benedicta tu in mulieribus: 7 benedictus fructus ventris tui. vs. Deus deus meus. Ant. Meri meas maria unuenisti gratia apud vominum ecce conci pies aparies filium alleluya. Lanticu. Benedicite Mar. Dabit ei dominus sedem danid patris eins z re gnabit i vomo iacob in eternum. ps. Landate vo minum de celis. Hit Ecce ancilla domini fiat mi Lapitulum. bi secundum verbum tuum. Gredietur virga ve radice iesse r flos de radice eins ascendet: requiescet sup enz spiritus domini. K. Deo gratias. Dymnus. Ogloziosa domina. W. Benedicta tu i mulierib? R. Erbenedictus fructus ventris tui. Antiphona. S piritus fanctus. Lanticum. B enedictus domi nus deus ifrael: quia visitauit vc. Antiphona. S piritus fanctus in te descendet maria ne timeas ba bebis in vtero filing dei alleluya. Ririelyson. & pe, leyson. Ririeleyson. In voce pin alta. &. Bomine exaudi orationem meam. R. Et clamor meus ad te veniar. Dzemus. Eeus qui de beate Abarie virginis viero verbum tuum angelo nuntiate carnem su scipere voluisti:presta suplicibus tuis: vr qui vere eaz genitricem dei credimus: eius apud

te intercessionibus adinuemur: Per dominuz nostrum Ibesum christum filium tuum: Qui tecum viuit r regnat in vnitate spiritus sancti veus per omnia secula seculorum. R Amé. Ecce dominus veniet 7 omés sancti eius cu eo : 7 erit in die illa lux magna alleluya. Quello dellantipbone nella medesima voce. ver. Ecce apparebit dominus sup nubez candidă. K. Et cu eo scor milia. Orem9 Onscientias nostras gsumus domine visitando purifica: vt veniens Ibesus christus filius tuus dominus noster cũ omnibus sanctis paratam sibi in nobis inveniat mansio nem: Per eundé dominum nostrû Ibesuz chri stum filium tuum: qui tecum viuit regnat in vnitate spiritus sancti dus per osa secula secu lorum. R. Amen. ver. Somine exaudi oratio nem meam. R. Et clamo: mens ad te veniat. Ore do Tee. A Duranti ancora valla natività di Chri sto insino alla purificatione di nostra donna lantipbane delle laude and benedictus and magnificat and nuc di micris: 7 a tutte lbore sidice questa oratione cioe Te9 qui salutis eterne. THILE laude va tutre la tre bore. Antiphane. Quadmirabile comertium crea tor generis bumani animatum corpus sumens de vir, gine nasci dignatus est z pcedens bomo sine semine lar gitus est nobis suam deitatem. Antiphona. Quado natus est inessabiliter ex virgine tuc implete sunt sicip

ture sicut plunia in vellus descenduti: vt saluum saceres gen9 bumanus te laudamus veus noster. Antiphona. R ubum quez viderat moyfes incombustum conferua tam agnouimus; mam laudabilem virginitatem veige nitrix intercede pro nobis. Antiphona. Terminanit radix iesse: orta est stella ex iacob: virgo peperit saluato rem te laudamus veus noster. Antiphona. Occema ria genuit nobis faluatorem: quem Johannes vidés ex clamanit vices ecce agn9 vei: ecce qui tollit peccata mű di alleluya. Lapitulum. Miderunt eam filie zc. Dymnus. O gloziosa domina. v. B enedicta tu: Ad benedictus. Antiphona. Ald irabile mysteruz ve claraf bodie innouătur nature deus bomo factus est id quod fuit permansit: 2 quod non erat assumpsit non co mistionem passus negs viuisionem. Diario. Deus qui salutis eterne & c. Pro sanctis & ancti vei om nes Come trouerrai nelle laude a vespro. Antipho O admirabile comertin Hd magnificat Hntipbona. Ale agnum bereditatis mysterium templuz dei factus est vierus nesciens virum nó est pollutus ex ea carnem assumens omnes gentes venient dicentes glona tibi do mine. Ad Ihunc dimictis. Ant. Al irabile myste rum. I Bicch a pasca cella refurrectione in fino alla ascésione Adbenedictus vad Hunc Dimictis. An ripbona. R'egina celi letare alleluya quia quez merui sti portare alleluya resurrexit sicut vixit alleluya ora p nobis deum alleluia. Balla septuagesima alla resurrec

tione in luogo valle nia sidice. Lans tibl domine rex eterne glorie. IAd aduento lantiphon i vicantare fidice A ngelus comini nuntianit marie: 7 cocepit de spiritu fancto. ( Clemito lbora vifare visciplina il &, con tu cri posto assedere comecta a chi babbia adire quando sa ra cenno Alcapitolo vella passione Fratres recordami ni. Prima franza ofpassione. Seconda a terria secodo il tempo Sermone ocnoto opportarale staza Raccoma digia generale Luda o Dynino o plalmo ariuestire. Comelle tutte queste cose vate lediscipline z spencti elus mi oa fagrestani dat Binfuori z vno che lonascodino per poi : il Divoica o faecia dire alquante parole acofoe to defratelli che faccino fernente mente disciplina: lequa li finite il B. spenga ilsio tume vilfratello a chi e com mesto incominci. Tube comne benedicere. Dassio co mini nostri Ibesu christi sie semper in cordibus nostris B. Hmen.

Begue ilcapitolo ilquale ficanta.

Ratres charissimi recordamini quomo do do dominus noster Ibesus Ebristus suit pro nobis derisus captus ad columnam ligatus tus coronat? spinis crucificus: myrrba tace to cuz sele potatus tinclinato capite emisit spiritum lanceatus atqz sepultus ad monumentum: tertia die resurrexit. Lu autem

domine miserere nobis. K. Deo gratias. Cominciando efratelli a fare oiscipima. & El ppreben dire visciplinam nequado irascatur vominus z pereatis de via iurta. B. A men. d. S eruite domino i timo, re. B. Et exultate ei cum tremoze. b. Domine Ibe În xpe fili dei miserere nobis. & Bomine ibesi christe fili dei misere nobis. 8. Q ui sedes ad dexteras patris B. Ald iserere nobis . Desti rpe fili vei viui mise rere nobis. 3 besu christe fili vei viui miserere nobis & Exurge chiste adinua nos. R. E libera nos prop ter nomen tuum. V O bristus factus est pro nobis obe diens viqs ad morte. R. Al orte auté crucis. Dia. Espice quesumus due super bac familiaz tuaz pro qua dominus noster ibesus chri stradi nocentum: 7 crucis subire tozmentu. I In voce di passione si nisca. Facci il B. cenno alquale efratelli restino vidisci plinare: Et aquello a chi e/comello vica laprima stăza laquale finita il B. vica P ater noster: 2 rifaccendo vi sciplina rifinisca secreto poi facci ilsecondo a ilterzo cen no: z vica P ater noster avgni fine vistanza có ladiscipli na come laprima. Finite che glie paruto difare dire fac cia il B. cenno va chi e cómello facci ilfermone tucto a contritione a pentimento de commessi errori a copassio ne vella croce velfignore: ilquale fermone finito fuggiti. sa ilgouernatore. Bomine non fecundum peccata no stra facias nobis . 1. 11 eque secundum iniquitates no stras retribuas nobis. Et cost riplichi ilgonernatore one altre volte. Bomine non secundum. Et il choro. IA egs secundum poi Bratio. Drenius.

Parcere suscipe deprecationem nostraz: 7 nos 7 omnes samulos tuos quos delictorum cathena constringit: miseratio tue pietatis ab soluat: Per christum dominum nostrum. K. Amen. Thora sisaccia laraccomandigia pregando infine pe morti dicendo có ladisciplina il De profundis cum requiem eternam. Ano verso il f. che ba facto laraccomádigia laltro il Cho. có lo infrascrip to verso 7 oratione. A porta inferi. K. E rue domie animas eorum. Dratio. Oremus.

bsolue quesumus domine animas samulorum samularumqz tuaruz ab omni vin culo delictorum vt in resurrectionis glozia in ter sanctos z electos tuos resucitati respiret: Per christum dominum nostrum. L. Amé. Dater noster: isquale sinito secreto sinisca ladiscipli na zil. saccia cenno ede ognuno resti z rinestasi: zil f.a cdi e comesso canti lalanda z in sine il Istunc dimictis. Et ad Lumen reuelationem gentium scopiendo illume raccogdino esagrestant lediscipline. A prima versetto. Ane maria gratia plena dominus tecum. R. B enedicta tu i mulicrido z benedictus sru crus ventris tui. Gersetto.

Eus in adiutoriuz meum intende. R momine ad adiuuandum me festina. 8. 6 lozia patri z filio z spiritui saneto. Resicut erat în principio v nune v semper vi secula seculo v ame alleluya. Emento salutis auctor quod nostri quon dam corporis ex illibata virgine nascedo formaz sumpseris. ancta maria mater gra tie: mater miscricordie: tu nos ab boste prote ge 7 in bora mortis suscipe. Toria tibi domi ne qui natus es de virgine cu patre sancto spi ritu in sempiterna secula men. Antiphona. A flumpta est maria in celum. Eus in nomine tuo saluum me fac: 7 i vir tute tua iudica me. Deus erandi oratio, nem meam: auribus percipe verba oris mei. o uoniam alieni infurrexerut aduerfum mer fortes quesierut animam meam: 7 no propo suerut deu ante cospectum suum. ex cce enim deus adinuat me: 7 domin9 susceptor est ani me mee. Auerte mala inimicis meis: z in ve ritate tua disperde illos. Moluntarie sacrifi cabo tibi: zcofiteboz nomini tuo domine: quo niaz bonuzest. o nonia exoi tribulatione eri puisti me: 7 sup mimicos meos desperit oculus meus. Joria patri. Sicut erat. ps. Enedicisti one terram tua: auertisti capti nitatem iacob. Remisisti iniquitatem plebis tue: opernisti osa peccata eoz. Pitigasti om nez iram tuam: auertisti ab ira indignationis tue. O ouerte nos deus falutaris noster: 7 ad nerte iram tuam a nobis. Nuquid i eternum irasceris nobis: aut extendes iram tuam a ge neratione in generatione. Deus tu conersus vinificabis nos:7 plebs tua letabitur in te. stende nobis oñe misericordiá tná: 2 salutare tuuz da nobis. Andiam quid loquatur in me dis deus: quonia loquetur pacez i blebe sua. t super sanctos suos vieos: qui conertutur ad cor. Cerutamé prope timétes en salutare ipsius: vt in babitet gloria i terra nostra. 11 fericordia z veritas obnianerut fibi: institia z par obsculate sunt. Ceritas o terra orta est: 2 institia de celo prosperit. Et enim dus dabit benignitaté: terra nostra dabit fructuz suuz. Lustitia ante eŭ ambulabit: z ponet i via gres suos. Cloria patri 7 8 icut erat. Hudate dim omés gentes: landate cum omnes populi. Quoniam confirmata est super nos misericordia eins: 7 veritas domini manet i eternuz. Oloria patri z filio z spūi sco. Sič erat į pricipio z nūc z semp z i secu la sclozame. Ant. Asimpta e maria in celuz gan Lapitulum. dent angeli laudantes benedicut onm.

Ce est ista que progreditur quasi aurora cosurges pulcha vi luna electa vi sol ter, ribilis: pt castrorum acres ordinata. K. Deo gratias. 8. 2 ignare me laudare te virgo sacrata. a mibi virtutem contra bostes tuos. Ik irieleyson. O bristeleyson. R irieleyson. v. Domie exaudi ora tione mea. F. Et clamor meus ad te veniat. Oratio Eus qui virginalez aulaz beate/ Ozem? marie virginis i qua babitares eligere di gnatus es: va quesumus vt sua nos defensio, ne munitos iocundos sue facias interesse com memorationi: qui viuis 7 regnas in secula seculoy. R Amen. 8 ancti dei omnes interce dere dignemini pro nostra omnium 93 salute. &. Letamini i Domino z exultate infti. R. Et gloriamini omés recti corde. Dratio. Drem? raudi nos deus falutaris noster: 2 aposto loz tuorum Petri z Pauli: zalioruzapo, stolorum nos tucre presidije quoruz donasti fideles esse voctrinis. O mnes sanctitui que sumus domine nos vbiqzadiuuet: vt dum eo ruz merita recolimus patrocinia fentiamus: Et pacem tuam nostris concede temporibus: zab ecclesia tua cunctaz repelle nequitiaz: iter actus voluntates nostras: vomnium famulorum tuoru in salutis tue prosperitate dispo ne: benefactoribus nostris sempiterna bona re

tribue: zomnibus fidelibus defuctis requiez eternam concede. Per vominuz nostrum 3be fum christum filium tuum: qui tecum viuit ? regnat in vnitate spiritus sancti deus per osa scla scloz. R. Amen. D. B ne exaudi orationem meam. B. Er clamo: meus ad te veniat. B enedica. A tertia vo. mus domino. R. Deo gratias. Hue maria gratia plena dominus tecum. R. B ene dicta tu i mulieribus a benedictus fructus ventris tui. Eus in adiutorium meu intende. K. Tomine ad adjunadu me festina. 8. Gloria patri & Sicerat &c Dymn?. Demento falutis auctor quod no stri quondam corporis ex illibata virgine nascendo formam sumpseris. Sancta maria mater gratie mater misericordie tu nos ab hoste pro tege z in bora mortis suscipe. G loria tibi do mine: qui natus es de virgine cu patre sancto spiritu in sempiterna secula. R. A men. Ann phona. Al aria virgo assumpta est. Bominum cũ tribularer clamani: z eran divit me. O ominc libera animam meas a labijs iniquis za lingua volosa. O nid vet tibi aut quid apponatur tibi: ad liguam dolo sam. 8 agipte potentis acute: cu carbonibus desolatoris. n en mibi quia incolatus meus prológatus est: babitani cú babitatibus cedar

multuz incola fuit anima mea. a uz bije qui oderűt pacé eram pacificus cuz loquebar illis impugnabant me gratis. Tloria patri 7 filio Bicut erat in principio enucec. Psalmus. Euanioculos meos i mótes vnde veniet auxilium mibi. Auxilium meumad vo mino qui fecit celum z terram. non det inco motiones pedem tuum: negs dormitet qui cu stodit te. ex cce nó dozmitabit negz dozmiet: qui custodit israel. Tominus custodit te vominus protectio tua: super manum derteraz tuam. per viem sol nó vret te:negz luna per noctez. To ominus custodit te abomni malo: custodiat animaz tuam dominus. To ominus custodiat introitű tuű z exitű tunz: ex boc nűc z vsq3 inseculu. T'lia patri 78 icut erat. ps. Etatus sum i bijs que victa sunt mibi: in vomum vomini ibimus. 8 tantes erant pedes nostri: in atrijs tuis Iberusalem. The rusalem que bedificatur vt cinitas: cuius par ticipatio eius in idipsum. I lluc enizascende rűt tribus tribus domini testimonium israel: ad cofitendum nomini domini. Q via illic se derüt sedes i indicio: sedes super domum da, uid. R ogate que ad pacem funt iberusalem: 7 babundantia viligetibus te. R iat par i vir tute tua: 7 babudantia i turribus tuis. p 20p Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC.

ter fratres meos z proximos meos loquebar pacem de te. Propter domuz domini dei no thri: quesiui bona tibi. Gloria patri z. Sicut erat. Antipbona. Adaria virgo assumpta chad bez ther u thalamu i quo rex regustellato sedet solio. Cap.

Tsic in syon firmata sum 7 in ciuitate san ctificata similiter requieui: 7 in iberusale potestas mea. R. Deo grațias. S. Dissula est gratia in labijs tuis. R. Propterea bădixit te ve? i eter num. R. irieleyson. Ririeleyson. Bo mine exaudi orationem meam. R. Et clamor meus.

ad te veniar. Diario. Dremus.

nitate fecuda bumano generi premia pre stitisti: tribue quesumus: vt ipsaz pro nobis in tercedere sentiamus: per quaz meruimus auctore vite suscipere on m nostrum Ibesuz christum filiuz tuum: Qui tecum viuit z regnat in vnitate spiritus sancti dus per osa secula seculoz. K. A men. Protancus. Sancti dei omnes in tercedere dignemini pro nostra osumaz salute. V. Le tamini i oño z exultate iusti. R. Et gloriamini des recti corde. Orem? Protage oñe ppsztuñ z apso x tuox Petri z Pauli z aliox apsox patrocinio cossidente ppetua desensione coserua. O és sci tui asumus oñe nos vbiaz adinuent: vt dum eoru merita recolim? patrociania sentiamus.

Et pacem tuam nostris concede tempozibus zab ecclesia tua cuctam repelle nequitiaziter actus z volutates nostras z oiuz famulorum tuox in salutis tue prosperitate dispone: bene factoribus nostris sempiterna bona retribue: z omnibus sidelibus defunctis requie eterna concede: Per dum nostru Ibesum xpm filiuz tuum: qui tecuz vinit z regnat in vnitate spiritus sci deus: poia scia seculox. R. Amé. v. Domine eraudi oratione mea. R. Et clamor mea ad te veniat. B enedicamus domino. Re decra. De co gratias.

Hue maria gratia plena oñs tecuz. R. B enedicta tu in mulieribus z benedictus fructus ventris tui.

Eus in adiutorium meŭ intende. K.
O omine ad adiunandum me festina
Gtoria patri z filio z spūi sco. S icut
erat i pricipio z nūc z semp z i secula

seculoz amen alleluya. Dymnus.

Eméto salutis auctor quod nostri quoda corpis exillibata virgine nascedo somaz sumpseris. Sacta maria mater gratie mater misericordie: tu nos ab boste protege zi bora mortis suscipe. Socia tibi domie qui natus es de virgine cum patre sco spiritu i sempiter na scia. R. H mé. An. In odorem. pate de die leuani oculos meos: q babitas

in celis. et cce sicut oculi seruoz: in manibus Dominorum suorum. S icut oculi ancille in manibus domie sue: ita oculi nostri ad domi num deum nostrum: donec misereatur nostri iferere nostri domine miserere nostri: quia multum repleti sumus despectione. Quia multű repleta est anima nostra: obrobrium ba būdantibus z despectio superbis. G lozia pa tri 2 8 icut erat. Isi quia dominus erat in nobis dicat nuc israel:nisi ga vominus erat i nobis. a uz exurgerent bomines in nos: tunc forte ninos degrutissent nos. O. uz irasceretur furoz eoru in nos: forsitan aqua obsorbuisset nos. Tore tem pertransiuit anima nostra: forsitan ptran sisset anima nostra aquaz intollerabilem. Be nedictus dominus qui nó dedit nos in captio ne dentibus eoru. H nima nostra sicut passer erepta est de laqueo venantium. Il aqueus co tritus est: 7 nos liberati sumus. H diutorius nostrum in nomine domini: qui fecit celum z terram. Tloria patri vfilio. Sicut erat. ps. Ti confidunt in domino ficut mons syon non commonebitur in eternum: qui babi tat in iberusalem. Q ontes in circuitu eius z vominus in circuitu populi sui : er boc nuc ? vsazin seculum. Q via no reliquet cominus din

virgam peccatox super sortem instox: vi non extendant insti ad iniquitatem manus suas. Benefac domie: bonis r rectis corde. Decli nantes autem in obligationes: adducet domi nus cum operantibus iniquitatem: par super israel. Thoria patri r filio r spiritui sco. Sic erat in principio r nuc r sempre. Anupbona: I nodorem vaguentorum tuorum currinus adolesce tule dilexerunt te nimis.

Tradicani in populo honorificato z i paz tes dei mei hereditas illius z in plenitudi ne sanctoz detentio mea. R. Beo gratias. B. Benedicta tu i mulieribus. R. Et benedictus fru crus vetris tui. R irieleyson. R peleyson. R irieley son. B. Domine exaudioxationem meaz. Et clamoz meus ad te veniat. Datio. Dzemus.

Profanctis Ant. S anctivei omés intercedere vigne mini pronostra omniúqs salute. Le etamini in domi no rexultate iusti. R. Er gloriamini omnes recti corde. Dratio Oremus.

Raudi nos deus salutaris noster: zapo, stolozuox Petri z Pauli: zaliox aposto,

lorum nos tuere presidis quoruz vonasti side les este doctrinis. O més sanctitui quesum? Domine nos vbiqzadiunent: vt dum eoru me rita recolimus patrocima sentiamus. Et pacestuare Sicometronerraliterza. H nona. v. A me maria gratia plena dominus tecum. F. B ene dicta tu i mulierib9 z būdictus fructus vētris tui. 🗞. Eus in adiutorium meu intende. K. B omine ad adimandum me festina. B loria patri 7 filio 7 spiritui sco.k. S cut erat in principio enuc e semp 7 in fecula sclozamen alleluya Emeto salutis auctor quostri quondam corpis ex illibata virgine nascedo formaz supseris. 8 ca maria mater gratie mater mi sericordie tu nos abboste preger i bora mor tis suscipe. Tha tibi die qui natus es de vir gine cu patre sco spiritu in sempiterna secula. H men. Antiphona. Pulchraes. Th conertendo ons captinitate syon: facti fum? sić cósolati. T űc repletű est gaudio os nfuz: Tligua nostra exultatióe. T űc vicét inter gentes: magnificauit dominus facere cu eis. Q agnificauit dominus facere nobiscum factisumus letantes. O onuertere domine ca ptinitaté nostram sicut torrés in austro. ui. seminat in lachermis: in exultatione metent! diiii

Cuntes ibant & flebant: mictetes semina sua. Cenientes auté venient cum exultationé: po? tantes manipulos suos. O la patri. ps. Ifi dominus bedificauerit domum:inua Inum laboraucrūt qui bedificāt eam. ni si dominus custodierit civitatem: frustra vigi lat qui custodit eaz. manum est vobis ante în cez surgere: surgite postqua sederitis: qui mā ducatis panem voloris. Qum vederit vilectis suis sompnum: ecce bereditas domini filij merces fructus ventris, Sicut sagipte in ma nu potentis: ita filij ercustorum. Beatus vir qui impleuit desideriu suuz er ipsis: no cofun detur cum loquet: inimicis suis i porta. To ria patri z filio Sicut crat i principio. Eatiomnes qui timét dominum: qui am bulāt in vijs eins. Labores manuuztua rum quia manducabis: beatus es 7 bene tibi erit. Oroztua sicut vitis abundans: in lateri bus domustue. Milij tui sicut nouelle olina rum: in circuitu mense tue. ecce sic benedice tur bomo: qui timet dominum. Benedicatti bi dominus er syon: videas bona 3berusale omnibus diebus vite tue. Otvideas filios fi lioz tuoz: pacem super israel. 6 loria patri z Sicut erat. Ant. Pulchia es a decora filia ibrufa. lem terribilis vt castrorum acies ordinota. Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC.

In plateis sicut cinamomum z balsamum odorez vedi quasi myrrba electa vedi sua nitatem odoris. R. Deo gratias. D. Post partum virgo inuiolata permansisti. R. Deigenitrix intercede pro nobis. Ririeleyson. Ririeleyson. Ririeleyson. Domine exaudi orationem meas. Erclamor meus ad te veniat.

Amulorum tuoz quesumus domine deli ctis ignosce z qui tibi placere de actibo no stris no valem? genitricis filij tui domini nostri intercessione saluemur: Per eundem christum dominum nostrum. R. Amen. Pro ian cris ant Sancti vei omnes intercedere vignemini pro nostra omniñas salute. B. Letamini i vomino z exul tare insti. in. Et gloriamini oes recti corde. Drem?. Resta quesumus omnipotés vens:vt nul lis nos permictas perturbacionibus cócu ti:quos in apostolice confessionis petra solida sti. Omnes sanctitui quesumus domine nos vbigzadinuent: vt ouzeoz merita recolimus patrocinia sentiamus. Etpace tua nostris có cede tépozibus zab ecclesia tua cuctaz repelle negtiaz: iter actus voluntates nostras voiuz famulo; tuo; i salutis tue prosperitate dispo ne: benefactoribus nostris sempiterna bona re tribue: 70ibus fidelibus vefunctis regez eter nam concede. Per dominum nostrum Ibesuz

christum filium tuum: qui tecu viuit & regnat in vnitate spiritus sci deus poia scla seculoz. R. Amen. & Domine exaudi orationem mea. B. Et clamor mens ad te veniat. v. B enedicam oomis no. & & cogratias. . Hucipro. &. A ue maria gratia plena domunis tecum. B. B ene dicta tu i mulieribus a benedictus fruct? vetris tui. \$ Eus in adûttorium meuz intede. K. Domie ad adinuadu me festina. ver O loria patri z filio z spiritui sancto. Sicut erat in principio anunc a femp zi scla sclozame alla. Ant. Duzestet rer. ps. Irit dominus domio meo: sede a dertris meis. O onec ponam inimicos tuos: sca> bellum pedű moz. O irgam virtutis tucemi ctet dominus exsyon dominare in medio ini micortuoz. Tecum principius i die virtutis tue: insplédoribus sanctox: ex vtero ante luci. ferum genuite. I urauit dominus znó pení rebit cum: tu es sacerdos in eternu: secundum ordinem melchifedech. O ominus a vertris tuis confregit in die ire sucreges. I udicabit in nationibus implebit ruinas: coquassabit ca pita in terra multoz. O etorrente i via bibit: proprerea exaltanit caput. O doria patri. b i cut erat. Zin. Dum effet reg i acubitu suo nardus mea vedit odorem fuanitatis. Ant. L' ena cius. 13.

II Audate pueri dim: laudate nomé domis ni. git nomé dii benedictu: ex boc nunc z vsque in seculum. H solis oztu vsq3 ad occa sum: laudabile nome oni. ex reelsus supoes gentes dus Ther celos gloria eins. Quis fi cut dominus deus noster: qui in altis babirat z bumilia respicit: i celo z i terra. 8 uscitas a terra inopem: 7 de stercore erigens pauperez. or reollocet eum cuz principibns: cu principi bus pplisui. Qui babitare facit sterilez i 00> mo: matrem filiox letantez. Tloria patri z fi lio espirituisco. Sicut erat in principio. Antiphona. L'ena eius sub capite meo z dextera illi? amplexabitur me. Antiphona. IA igra sum sed for mosa filia iberusalem. Etatus sum in bijs que dicta simt mibi: i domum domini ibimus. S tantes erant pedes nostri: in atrijs tuis iberusalem. The rusalem que bedificatur vt ciuitas: cuius par ticipatio eius in idipfum. Tlluc enim ascede runt tribus tribus domini: testimoniuz israel ad cofitendum nomini domini. Quia illic se derunt sedes in indicio : sedes super domu da uid.R ogate que ad pacem sunt iberusalem: z babundantia villigentibuste. Fiat par in pirtute tua : 7 habundantia in turribus tuis. propter fratres meos aproximos meos: log

bar pacem dete. D topter domű domini dei nostri:quesiui bona tibi. O lozia patri. S icut erat. Antiphona. Il igra fum sed formosa filia ibern salem: ideo vilexit me rex a introduxit me in cubiculu fnum. Antiphona. T am byenns transijt. 15. 3si dominus bedificauerit domum: inua I num laborauerunt qui bedificat eaz. Ni si dominus custodierit civitatem: frustra vigi lat qui custodit eaz. Of anum est vobis ante lu cem surgere: surgite postquam sederitis: qui manducatis pané voloris. a um vederit vi lectis suis sompnum ecce bereditas vomini: filij merces fructus ventris. B icut sagipte i manu potentis: ita filij ercustorum. B catus vir qui implebit desiderium sunzer ipsis: nó confundet cum loquetur: inimicis suis in por ta. Tloria patri. Sicut .ant. L'am byens tran für imber abijt a recessit surge amica mea a veni. An Pfalmus. tipbona. S peciosa facta es. Huda iberusalem dominum: lauda deuz tuum syon. O uoniam confortauit seras poztarű tuaruz benedirit filijs tuis ite. Qui posuit fines tuos pacé: er adipe fruméti satiat te. ni emittit eloguz sun terre: velociter cur rit smo eins. Q ni var niue sic lana: nebula si cut cinere spargit D ittit christallu sua sie bu cellas ante faciez frigoris eius gs substinebit.

mittet verbuz suur liquefaciet ea:flabit spi ritus eins a fluet aque. Qui annutiat verbuz suum iacob: iustitias 7 iudicia sua ifrael. n o fecit taliter of nationi: z indicia sua nó manife stabit eis. Glozia patri. Ant. Speciosa facta es I fuanis in velitijs tuis fanctaveigenitrix. Lapitula. B initio vante secula creata sum: v sque ad futuz seculum no desinam: z in babita mone sancta coram ipso ministrani. R. Deo gratias. Dymnus. Te maris stella dei mater alma: atq3 sem per virgo: felir celi porta. 8 umens illud aue: aabrielis oze fūda nos i pace murās Eue nome. Solue vincla reis profer lumen cecis mala nostra pelle bona cucta posce. onstra te esse matrem sumat per te preces qui pro no bis natuf tulit effe tuus. Uirgo singularis in ter omés mitis nos culpis solutos mites fac z castos. C itam presta puram iter paratutum vt videntes Ibesum semper colletemur. 8 it laus deo patri sumo christo decus spiritui sco trinns bonoz vnus. H me. d. & iffusa est gratia in labijs tuis . Propterea benedixit te veus i eterni. Antiphona. B eata mater. Lanticu marie virginis. Hanificat anima mea dim. at exultanit spiritus meus: í deo salutari meo. Quia respezit bumilitate ancille sue: ecce eni ex boc

beatam me dicent: oms generationes. Quia fecit mibi magna qui potés est: 7 sanctú nomé eius. Es misericordia ei? a progenie i proge nies timentibus euz. Recit potentiam i brace chio suo: dispersit superbos méte cordis sui. Deposuit potentes de sede: 7 exaltauit bumi les. Expurientes impleuit bonis: 7 divites di misit inanes. 8 uscepit israel puez sui: recordatus misericordie sue. Sicut locutus estad patres nostros abrabaz: 7 semini cius in secu la. Gloria patri. Hūt. Beata mater 7 innupta virgo gloriosa regina mundi intercede pro nobis ad co minuz. Riricleyson. Riricleyson. Domine exaudi orationez meã. R. Es clamor meus ad te veniat.

Mine deus perpetua mentis z corporis sa nitate gaudere: zgloriosa beate marie semper virginis intercessione a presenti liberari tristi stitia z eterna psrui letitia. Per christum dim nostru. K. Amen. Proscis ant. Sci dei omnes itercedere dignemini pro nostra diumaz salute. V. Le tamini i dio z exultate iusti. R. Etgloriamini omnes recti corde. Drano. Orem?. Protege die ppim tuŭ zaploz tuoz Petri z Pauli zalioz aploz patrocinio cosidente ppetua desensione coser ua. O mes sci tui ssumus die nos vbiqzadin

uent: vt duz eox merita recolimus patrocinia fentiamus. Et pacem tuaz nostris cocede tem poribus z ab ccclia tua cucta repelle nequitia iter actus voluntates nostras: voium famu loz tuoz i salutis tue prosperitate dispone: be nefactoriba nostris sempiterna bona retribue zoibus fidelibus vefuctis regezeternazcoce de:ponm nostru Ibesu rpin filiu tuu:g tecuz viuit rregnat i vnitate spus sci deus poia se cula scloz. R. Amé. & oñe exaudi orationez meã B. Et clamor meus ad te ven jat. B enedicamus oño. R. Deo gratias. H compieta. B. H ne maria gratia plena oñs tecum. R. B enedicta tu i mulierib? 7 b ndictus fruct? ventris tui. & . C ouerte nos dus salutaris noster. R. Et aduerte ir a tua a nob. Eus in adiutorium meuz intende. Re Bomine ad adinuandum me festina: o loria patri z filio z spiritui sancto. Sicut erat in principio anuc a semp z in fecula feculoz amen alleluya. Epe expugnauer ut me adinuent ute mea. dicat núc israel. s epe expugnauer ut me adiquentute mea: 7 enim no potuerunt mibi. 8 upra vorsum meum fabricauerut peccato res: prolonganerut iniquitatem suaz, o omi nus instus cocider cernices peccator cofunda tur 7 couertant retrozsuz:0es qui oder ut syo.

A iant sicut fenuz tector: quod prinsqua enel latur exaruit. De quo no implebit manu sua qui metet e sinu suuz qui manipulos colliget. Et non dixerut qui preteribat benedictio dominisup vos: benedirimus vobis in nomine domini. Gloria patri z filio. Sicut erat. E profundis clamaniad te domie: domine eraudi vocem mea. Riat aures tue in tendentes: in vocé deprecationis mee. Si ini quitates observaueris domine: domine quis substinebit. Quia apud te ppitiatio e: 7 prop ter legem tuaz sustinuit te domine. 8 ustinuit anima mea i verbo eius: sperauit anima mea in domino. H custodia mactutina vsq3 ad no ctem: sperct israel in domino. Quia apud do minű misericordia: z copiosa apud euz redep tio. Et ipse redimet israel: ex omnibus iniqui taribus eius. Gloria patri. Sicut erat. ps. Omine no est exaltatuz cor meuz: neqzela ti sunt oculi mei. Negzambulaui in ma, gnis:negz in mirabilibus sup me. 8 i non bu militer sentiebam: sed exaltani animam mea. Sicut ablactatus sum super matrem suazita retributio in anima mea. S peret israel in vo mino: ex boc núc z víq3 in seculu3. Tloria pa tri z filio Sicut crat Dymnus. Emento salutis auctor quod nostri quondam corporis er illibata virgine nascendo for maz sumpseris. 8 ancta maria mater gratie mater misericordie tu nos ab hoste protege z in bora morris suscipe. Toria tibi domine q natus es de virgine cuz patre sancto spiritu in sempiterna secula A men. Lapitulum. Bo mater pulche dilectionis timoris z magnitudinis z facte spei. R. Deo gra tias. v. D za pro nobis fancia veigenitrix. B. at vigni efficiamur promissionibus christi. Hntipbona. Sub tuum presidium. Lanticum Symconis. ps. Une dimictis seruum tuuz due: secudum L verbum tuum in pace. Quia viderūt ocu limci: salutare tuum. Q uod parasti: ante sa ciem omnium populoz. Lumen ad reuelatio nem gentium: 2 gloriaz plebis tue ifrael. Tlo ria patri. Antipbona. Sub tuum presidium confu gimus fancta deigenitrix nostras deprecatiões ne despi cias in necessitibus nostris: sed a periculis cucris libera nos semp virgo gloriosa benedicta. K irieleyso & pe leyfon. Ririeleyfon. b. Domine exaudi orationem med. B. Et clamo: meg ad te veniat. 214. Ozem? Eate z gloziose semperaz virginis marie qumus domine intercessio gloriosa nos protegat zad vitam pducat eternam: Per rp3 onim nostrum. R. H men. Prosanctis Antipoo na. S ancti dei omnes intercedere dignemini pro noz stra omnium q3 salute. V. Letamini in vomino rexul tate iusti. B. Et gloriamini des recti corde. Orem? Raudi nos deus falutaris noster zaposto lorum tuorum Petri 7 Pauli: valiorum apostolorum nos tuere presidijs: quorum do nasti sedeles esse voctrinis O mnes sancti tui questimus domine nos vbiqzadiunet: vt duz corum merita recolimus patrocinia sentiam9 t pacem tuam nostris concede temporibus zabecclesia tua cunctam repelle nequitiam: iter actus 7 voluntates nostras: 7 omnium fa mulorum tuorum in salutis tue prosperitate dispone: benefactorib9 nostris sempiterna bo na retribue 7 omnibus fidelibus defunctis re quiem eternam concede: Per dominu nostruz Ibesum Christum filium tuum: qui tecum vi uit & regnat in unitate spiritus sancti deus p omnia secula seculoruz R. H men. & D omi ne exaudi orationem meam. I. Et clamor mens ad te veniat. B. B enedicamus comino. B. B co gra, tias. B enedicat a custodiat nos omnipotens a mi sericors dominus. E. A men. Ihripbona. Alue regina misericordie vita onscedo a spes nostra salue ad te clamamus exules filij Euc ad te su spiramus gementes a flentes in baclachrymarum val le Eya ergo advocata nostra illos tuos misericordes o culos ad nos connerte: 7 Ibelum benedictum fructum ventris tui nobis post boc exilium ostende o clemens/o pia/o vulcis virgo maria. A. Bignare me laudare te virgo sacrata. A. Ba mibi virtute contra bostes tuos

Monipotés sempiterne deus: qui gloriose virginis matris marie corpus 7 anima3: ot dignum filij tui babitaculum effici merere tur spiritu sancto coboperante preparasti: da ot cuius commemoratione letamur: eius pia intercessione ab instantibus malis: 7 a morte perpetua liberemur: Per eundem xpm domi num nostrum. R. H. men. D. H. idelium anime per misericordiam dei requiescant in pace. R. H. men.



A Incominciano esepte psalmi penitentiali. Inginoc ebiati tutti ilgouernatote impone lantiphona occto pia no il Paternoster Ant. A ereminicaris one DS. I I I mine ne i furoie tuo arguas me: negz in ira tua corripias me. o i serere mei one quoniaz infirmus fum: sana me comine quonias co/ turbata funt offa mea. examina mea turbata est valde: sed tu domine vsq3quo connertere domine z eripe animam meam: saluum me sac propter misericordiam tuam: Quoniaz non est in morte qui memor sit tui: in inferno autez quis confitebitur tibi. Tabo raui i gemitu meo: lauabo p singulas noctes: lectum meum lacheymis meis: stratum men rigabo. murbatus est a furoze oculus meus: inveteraul inter omnes inimicos meos. Oi scedite a me omés qui operammi miquitatez: quonia eraudiuit dominus vocez fletus mei. raudiuit dominus deprecationem meam: ominus oratione meas suscepit, ex rubescat z coturbentur vebemeter oes inimici mei:co uertantur verubescant valde velociter. Glo ria patri 7 filio 7 spiritui sco. gicut erat. ps. Eatiquor remisse sunt iniquitates: 2 quo ruz tecta sunt peccata. Beatus vir cui no imputabit dominus peccatuz:nec est in spiri

tu cius volus. Quoniaz tacui inueterauerūt ossa mea: dum clamarem tota die. Quoniaz die ac nocte grauata est super me manus tua: conucrfus fum in erumpna mea dum confrin gitur spina. O clictum meum cognituz tibi fe ci: z iniustitiam meam no abscodi. Diri cosi tebor aduersum me iniustriaz meaz domino: z tu remisisti impietate peccati mei. Deo bac ozabit ad te omnis sanctus in tempoze opoztu no. Cerutame in diluuio aquarum multax: ad eum non approximabut. Tu es refugium meum a tribulatione: que circudedit me exul tatio mea erue me a circundantibus me. The tellectum tibi dabo z instruā te in via bac qua gradieris: firmabo sup te oculos meos. nolite fieri sicut equus 7 mnlus: in quib9 non est tutellectus. In chamo z freno maxillas eoz constringe: qui non approximat ad te. Qulta flagella peccatoris: sperantes auté in domino misericordia circundabit. Detamini in domi no repultate iusti: r gloziamini oes recti coz de. Tloria patri z filio Sicut erat. 58. Omine ne infuroze tuo arguas me:neq5 i ira tua corripias me. Quoniam fagipte tue infire sunt mibi: z confirmasti supme ma num tuam. non est sanitas in carne mea a fa cie ire tue:no est par ossibus meis a facie pecemi

catoru meoruz. Quoniam iniquitates mee su pergresse sunt caput meum & sicut bonus gra ue grauate sunt super me. Dutruerunt & cor supre sunt cicatrices mee afacie insipiétie mee Q ifer factus sum z curuatus sum usque infinez:tota die cotristatus igrediebar. Quonia lumbi mei impleti sunt illusionibus 7 non est fanitas incarne mea. Afflictus sum z bumili atus sum nimis rugieba a gemitu cordis mei Domine ante te omne desiderium meumzge mitus meus:adte no est abscoditus. Cor me um conturbatum est in me: vereliquit me uir tus mea: z lumen oculorum meorum z ipsum non est mecum. I mici mei z proximimei ad uersuz me appropinquauerut & steterunt. Ot qui iusta me crant de longe steterunt: vim fa ciebant qui querebant animam meaz. & toqui inquirebant mala mibi: locuti funt uanitates Toolos tota die meditabantur. Ago autezta quam surdus non audiebaz: 7 sicut mutus no aperiens os suum: Ot t factus suz sicut bomo non audiens: 7 non babens i oze suo redargu tiones. Quoniam in te domine sperauitu ex audies domie deus meus. Quia dirinequa do supergaudeat mibi inimici meite duni co mouentur pedes mei: super me magna locuti funt. Quoniam ego in flagella paratus sum z volor meus i conspectu meo semper. O no niam iniquitatem meam anuntiabo: r cogita bo pro peccato meo. T nimici autem mei viz uunt: 2 confirmati funt super me: 2 multiplica ti sunt: qui oderunt me inique. Q ui retribuunt mala pro bonis detrabebant mibi quonia sequebar bonitatem. n e derelinquas me do mine deus meus:ne discesseris a me. T nten de inadiutorium meum: vomine veus salutis mee. T loria patri zfilio. S icut erat ps Flerere mei deuf secundum magnam mi fericordiam tuam. et fecundum multitudinem miserationum tuarum dele iniquita tem meam. mplius laua me ab iniquitate mea: 7 a peccato meo munda me. quoniam iniquitatem meam ego cognosco: v peccatum meum contra me est semper . p ibi soli pecca? uiz malum coram te feci vt instificeris in sermonibus tuis quincas cum iudicaris. er cce enim iniquitatibus conceptus fum: 7 in pecca tis concepit me mater mea. a cce enim veritatem vilexisti: incerta z occulta sapientie tue manifestasti mibi. H sperges me domine iso po z mundaboz: lauabis me z super ninem de albabor. Huditni meo vabis gandium z letiz tiam: z exultabunt offa bumiliata.

Aduerte faciem tuam a peccaris meis: 70m nes iniquitates meas vele. Cor mundu crea in me deus: 7 spiritum rectuz innoua in visce ribus meis. ne proijcias me a facietua: zspi tum fanctuz tuu ne aufferas a me. R. edde mi bi letitiaz salutaris tui: 7 spiritu principali có firmame. Tocebo iniquos vias tuas : zipij ad te couertentur. Dibera me de sanguinib? Deus deus salutis mee: 7 exultabit liqua mea institiam tuam. Tomine labia mea aperies: vos meum annuntiabit laudem tuam. Quo niam si voluisses sacrificiuz dedissez: utiqz bo locaustis non velectaberis. Sacrificium veo spiritus contribulatus: cor contritum z bumi iatum: deus non despicies. Benigne fac i bo na volutate tua syon: vt bedificetur muri bie, rusalez. Tunc acceptabis sacrificium iustitie oblationes 7 bolocausta: tunc imponét super altare tuŭ vitulos. Tha patri Bičerat ps. Omine eraudi orationez meam: 7 clamoz meus ad te veniat. No aduertas faciem tuam a me: in quacunq die inuocauero te: ve lociter exaudi me. Quia defecerunt sicunt fu mus vies mei: vossa mea sicut cremium arue rūt. percussus sum vt senuz z aruit com meu: quia oblitus sum comedere panem meum. A voce gemit9 mei:adbesijt 08 men carni mee.

Similis factus sum pellicano solitudinis: faz ctus suz sicut noticozar in domicilio. Vigila ui z factus suz sicut passer: solitarius in tecto. Tota die erprobabat mibi inimici mei: z qui laudabant me aduerfum me iurabant. Quia cinerem tanquam panem manducabam: 2 po culum meum cum fletu miscebam. H facie in dignationis tue: quia eleuas alligisti me. Di es mei sicut umbra declinauerunt: z ego sicut fenum arui. Tu autem domine in eternum p manes: 7 memoriale tunm i generatione 7 ge nerationem. Tu exurgens domine miserebe ris syon: quia tempus miseredi eius quia venit tempus. Quoniam placuerut servis tuis lapides eius terre eius miserebuntur. Otti mebunt gentes nomé tuum domine: zomés reges terre gloziam tuam. Quia bedificabit Dominus syon: 7 videbitur in glozia sua. Re sperit in oratione bumilium: z nó spreuit preces eoz. Scribantur bec in generatione altera: 7 populus qui creabitur laudabit dominu Qua prosperit de excelso sacto suo: domin9 de ercelso sancto suo: dominus de celo i terra asperit. Oraudiret gemitus copeditoruz:vt solucret filios intereptox. Ot annutier i syon nomé oni: z laudem eius in Dierusalem. In coueniedo populos in vnú: z reges vt seruiat

domino. Respondit el in via virtutis sue pau citatem dierum meozum nuntia mibi. Nere noces me in dimidio dierum medum: in ge neratione z generationem annitui. I nitio tu bomine terram fundasti: 2 opera manuum tu arum funt celi. Ipsi peribunt tu autez perma nes: 7 omnes sicut uestimentum neterascent. et ficut opertozium mutabis eos z mutabū tur tu autem idem ipse est zanni tui non deficient. R ilij seruozum tuozum babitabunt : 2 semen eox i seculu dirigetur. Tha pa. ps Eprofundis clamaui ad te domine do. mine eraudi nocem meam . It iant aus restue intendentes in vocem deprecationis mee. 8 i iniquitates observaueris domine do mine quis substinebit. Q uia apudte propitia tio est zpropter legë tuam substinui te domine 8 ubstinuit anima mea in nerbo eius speranit anima mea in domino. H custodia matturina usque ad noctem: speret israbel in domino. Q uia apud dominum misericordia zcopiosa apud eum redemptio. Et ipse redimet israel er omnibus iniquitatibus eins. o loria patri Tfilio. 8 icuterat vc. pfalmus. Omine eraudi orationem meam: aurib9 percipe obsecrationem meam. In ueri. tate tua: exaudi mesin tua institia. or t non in-Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC.

tres in indicium cum seruo tuo: quia non insti ficabitur i cospectu tuo omnis uinens. Quia persecutus est inimicus animam meaz: bumi lianit in terra uitam meam. O ollocanit me i obscuris sicut mortuos seculi: 7 anxiatus est su per me spiritus meus: in me turbatum est coz meum. Demor fui dierum antiquorum:meditatus sum in omnibus operibus tuis: 7 m. factis manuum tuarum meditaboz. et rpandi manus meas adte anima mea: ficut terra fi ne aqua tibi. C elociter exaudi me domie: de fecit spiritus meus. In on aduertas facieztua a me: 7 similis ero descendentibus in lacum. Audită fac mibi mane misericordiă tuă quia in te speraui. Notam fac mibi viaz in qua am bulez: quia ad te leuaui animaz meaz. et ripe me de inimicio meio domine: ad te cófugi do ce me facere voluntaté tuaz: quia deus meus es tu. S piritus tuus bonus deducet me i ter raz rectaz:propter nomen tuum domine vini ficabis me in equitatetua. et duces de tribulatione animam meam: z in misericordia tua disperdes inimicos meos. A rperdes omnes qui tribulant animam meam: quoniaz ego fer uus tuus sum. Tloria patri Tfilio Tspiritui sancto. 8 icut erat imprincipio a nunca semper 7 insecula seculorum. Amen. Antiphona

A e reminikaris domine delicta nostra vel parentum nostrorum: negs vindictam sumas de peccatis nostris. Inginocchiati edue choristi allaltare. Frielcyson. X peleyson. Q buste audi nos. pater de celis deus miserere nob Hilij redemptor mundi veus miserere nobis & piritus sancte deus miserere nobis. Sancta trinitas vnus deus miserere nobis. ora pro nobis. Sancta Abaria ora pro nobis. Sancta deigenitrix ora pro nobis. Sancta virgo virginum ora pro nobis. Sancte ADichael Sancte Babriel ora pro nobis. ora pro nobis. Sancte Kaphael o mens sancti angeli z archangeli pronobis. omnes fancti beatorum spirituum ordines orate pro nobis. Sancte Johannes Baptista ora pro nobis Omnes sancti patriarche z prophete pro nobis. ora pro nobis. sancte Petre ora pro nobis. Sancte Paule ora pro nobis. Sancte Andrea ora pro nobis. Sancte Facobe Sancte Thoma ora pro nobis. Sancte Johannes ora pro nobis. Sancte Jacobe ora pro nobis. Sancte Philippe ora pro nobis. Sancte Bartholomee ora pro nobis. Sancte Alathee ora pro nobis. ora pronobis. Sancte Symon Sancte Tadee ora pro nobis. ora pro nobis. sancte Abathia ora pro nobis. Sancte Barnaba ora pro nobis. Sancte Luca ora pro nobis. Sancte Albarce o mes fancti apli z enageliste orare pro nob. Omés sancti discipuli domini orate pro nob. orate pro nobis. omnes fancti innocentes ora pro nobis. g'ancte Stephane ora pronobis. Sancte Laurenti Sancte Tincenti ora pro nobis. ora pro nobis. Sancte Fabiane ora pro nobis. Sancte Sebastiane orate pro nobis. Sancti Johannes & Paule Sancti Losma & Bamiane orate pro nobis. orate pro nobis. Sancti Beruasi 7 Protasi Sancte Alexander ora pro nobis. ora pro nobis. sancte Bonate ora pronobis. Sancte Adinias O mnes fancti martyres orate pro nobis. ora pro nobis. gancte Biluester ora pro nobis. Sancte Bregorij

ora pro nobis. Sancte Hylari ora pro nobis. Sancte Abartine ora pro nobis: Sancte Augustine ora pro nobis. Sancte Ambrosi ora pro nobis. Sancte Dieronyme Sancte Micholae ora pronobis. ora pro nobis. Sancte 3enobi O és sci pontifices 7 cofessors orare p nobis. O mnes fancti voctores orate p nobis. S ancte Benedicte ora pro nobis. ora pro nobis. Sancte Francisce ora pro nobis. S ancte Antoni ora pro nobis. Sancte Bominice S ancte Romualde ora pronobis. O és sci monaci 7 beremite orate pro nobis. O mes sei sacerdotes & leuite orate pro nobis S ancta Abaria magdalena ora pro nobis. ora pro nobis. S ancta Agnes ora pro nobis: Sancta Lucia S ancta Lecilia ora pro nobis. ora pro nobis. S ancta Agatha oza pro nobis. S ancta Latherina ora pro nobis. S ancta Clara S ancta Helisabeth ora pro nobis. - ora pro nobis. S ancta Barbara ora pro nobis. S ancta Brigida Omes sancte virgines 7 vidue orate p nobis.

o mes sci z sancte dei: intercedite pro nobis. p ropitius esto: parce nobis domine. propitius esto: erandinos domme. a bomni malo: libera nos domine. H bomni peccato: libera nos domine. H b ira tua: libera nos domine. H subitanea zi puisa morte: libera nos oñe. H b insidijs viaboli: libera nos vomine. H b ira z odio z omni mala voluntate: libera, nos domtne. H spiritu fornicationis: libera nos domine. H fulgure z tempestate: libera nos domine. H morte perpetua: libera nos domine. p er mysteringsce incarnationistue: li.n.d. o er aduentum tuum:libera nos domine. p er nativitatem tuam: libera nos domine. o er baptismum z sanctum ieiunium tuum: libera nos domine. p er crucez 7 passione tuam: libera nos. die. p er mortez e sepulturaz tuaz: libera nos oñe p er scam resurrectione tuaz: libera nos one. p er admirabile ascessione tuaz:libera nos o. p er aduentum spiritus sancti paracliti:libe. ra nos domine. r n die indicij: ibera nos domine. p eccatores: te rogamus audi nos. r tnobis parcas: terogamus audi nos.

Ornobis indulgeas: te rogamus audi nos: O tad veram penitentiam nos perducere vigneris: te rogamus audi nos. Ot ecclesiam tuam sanctam regere & coserua, re digneris: te rogamus audi nos. Ot dompnuz apostolicum nostrum zomnes ecclesiasticos ordines in sancta religione conservare digneris: te rogamus audi nos. Or inimicos sancte ecclesie bumiliare digne, ris:terogamus audi nos. Otregibus & principibus christianis pacez & veram concordiam donare digneris: te roga, mus audi nos. Ut cuncto populo christiano pacem vnitate largire digneris: te rogamus audi nos. Ot nos metiplos in tuo fancto servitio confor tare & cobuare digneris: te rogam? audi nos. ot métes nostras ad celestia desideria erigas terogamus audi nos. omnibus benefactoribus nostris sempiter na bona retribuas: te rogamus audi nos. Otanimas nostras fratrum propinquor 7 be nefactorum nostrozum ab eterna dampnatio nceripias: te rogamus audi nos. ot fructus terre vare z conservare vigneris: te rogamus audi nos. ot omnibus fidelibus defunctis requiez eter Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC.

nam donare digneris: te rogamus audi nos. Ot nos exaudire digneris: te roga audi nos. Agnus dei qui tollis peccata mundi parce no bis domine.

Agnus dei qui tollis peccata mundi: exaudi

Hgn? dei gtollis peccata mūdi miserere nob Obriste audi nos. O briste eraudi nos. Kiri eleyson. O bristeleyson. R irieleyson. Pater noster. Ot ne nos inducas in temptationem. S ed libera nos a malo.

Eus in adiutorium meum intende. To mine ad adinuandu me festina. O onfun dantur rreuereatur: qui querunt animaz mea A duertantur retrozsum z erubescant: qui no lunt mibimala. H duertantur statizerubescë tes: qui dicut mibi enge enge. ex rultent Tle tentur omnes qui querunt te: 7 dicant semper magnificetur dominus: qui diligunt falurare tuum. E go nero egenus 7 pauper sum: deuf adiqua me. A diutor meus 7 liberator meus es tu: domine ne memoreris. Tloria pa. z c. Saluos fac feruos tuos vancillas tuas De us meus sperantes in te. Ofto nobis vomine turris fortitudinis. A facie inimici. N ibil p ficiat inimicus in nobis. at filius iniquitatis non apponat nocere nobis. O omine non fecu :

be

10

19:

ter

duz peccă nra facias nobis. Negz secuduz ini gtates nfas retribuas nobis. Ozem? parchi episcopo nostro. O omius coscruer euz vini ficet eum: 7 beatum faciat eum: 7 non tradat eum in animam inimicoruzeius. Oremus p benefactoribus nostris. R etribuere dignare bomine omnibus nobis bona faciétibus prop ter nomen sanctum tuum vitam eternä Z mé Oremus pro fidelibus defunctis. Requiem eternam dona eis domine z lur ppetua luceat eis. R equiescant i pace. A men. O remus p fratribus nostris absentibus. Saluos fac ser nos tuos deus mens sperantes in te. mitte e 18 domine auxilium de sancto. Et desyon tu ere eos. O omine exaudi orationem meam. et clamor meus ad te veuiat.

Eus cui propriuz est misereri semp r par cere: suscipe deprecationem nostră: 2 nos comnes samulos tuos: quos delictoră cathe

na constringit: miseratio tue pietatis absoluat

Alia oratio.

Raudi quesumus domie supplicu preces
riter nobis: indulgentiam tribuas benignus r

T pacem. Hia oratio
The effabilem nobis vonnine misericordia

tuam clementer ostende: vt simul nos z apecoatis omnibus exuas: za penis quas pro bijs meremur eripias.

A lia oratio

Eus qui culpa offenderis penitetia placa ris pes populi tui supplicatis: propiti9 respice a Hagella tue iracudie que pro peccatis nostris meremur averte. Como A lia oratio o ipotés sempiterne deus miserere famulo tu o archiepuscopo nostro: z virige eŭ secundu tu ā clemētiā i viā salutis eterne: vt te donāte tibi placita cupiat: 7 tota drute pficiat. Hua ora To eus a quo scă vesideria recta cosilia e insta funt opa: da servis tuis illa qua mudus dare nó potest pacé: ve z corda nostra madatistuis deditas a bostium sublata formidine tempora sint tua protectione tranquilla. This orano oreignesactispiritus renes nostros acorno Aruz domine: vitibi casto corpore seruiamus 7 mundo corde placeanius. Thu oratio

A criones nostras asumado prosequere: ve cuc ta nostra oratio e opatio a re sempento piar e per te cepta sintáturi. En pento a redeptor animabus samulo e samula e quanto e redeptor animabus samulo e samula e quanto remissione cuto e tribue peccato e ve idula ería qua se optaner un pipo supplicació ibus cosequaturi. Esta

Odnipotens sempiterne deus qui vinozū dominaris simul z moztuozum: omniuz qui misereris quos tuos side z opere suturos es se prenoscis te suppliciter exozamus: vt pro quos estundere preces decreuimus quosque vel presens seculum adduc in carne retinet vel su turum iam exutos corpore suscepti: intercede tidus omnibus sanctis suis pietaris sue cleme tia omnium delictorum suorum veniam consequantur. Per dominum nostrum Idesum christiam silium tuum qui tecu viuit z regnat in vnitate spiritus sancti deus per omnia seculaseculorum.

omine exaudi orationem mea. At clamor meus adte veniat. A raudiat nos omnipotés zmisericors dominus. A men.

Agnificat: anima mea dominū. A texultanit spiritus meus: in deo salutari meo.

O via respecit bumilitatem ancille sue: ecce e nim ex boc bearam me dicent omnes generationes. O via secit mibi magna qui potens est: z sanctum nomen eius. A t misericordia eius a progenie in progenies timentibus eum. He cit potentia in brachio suo: dispersit superbos mente cordis sui. O eposuit potentes de sede z exaltanit bumiles. A purientes implenit bo nis z dinites dimisit inanes. S uscepit israel

F 19

puerum suum recordatus misericordie sue.

sicut locutus est ad patres nostros abrabaz:

r semini eius in secula. Tloria patri r silio r
spitui sancto. Sicut erat in principio r nunc
r semper: r in secula seculorum amen.

Theomineiono e pfalmi gradi. 📆 🗟 dominum cum tribularer clamaui: ze raudiuit me. o omine libera animaz me am a labije iniquie: 7 a lingua volosa. Q mid Detur tibi aut quid apponatur tibi ad linguaz bolosam. 8 agipte potentis acute cum carbo nibus desolatoris. In eu mibi quia incolatus meus prolongatus est: babitani cum babitan tibus cedar: multum incola fuit anima mea. o um bijs qui oderunt pacem eraz pacificus cum loquebar illis impugnabant me gratis. Monnoice Tloria patri. Pfalmus. Enani oculos meos in montes: vnde ve 👃 niet auxilium mibi . 💥 uxilium meum a domino: qui fecit celum z terram. n on det i commotionem pedem tuum: neq3 dormitet qui custodit re. et cce non dormitabit neque bormier: qui custodit israbel. To ominus cu> stodit te dominus protectio tua: super manuz derteram tuam. p er diem sol non vret te:ne que luna per noctez. O ominus custodit re ab fin

omni malo: custodiat animam tuam domius Dominus custodiat introitum tuum z exituz tuum: ex boc nunc z vsque in seculum. Nonfivice Tloria patri. Etatus sum in bis que dicta sunt mibi: in Domum Domini ibimus. S tantes erant pedes nostri: i atrijs tuis iberusalem. I beru salem que bedificatur vt ciuitas: cuius participatio eius in idipsum. I lluc enizascender ut tribus tribus domini testimoniu israbel:ad o firendum nomini domini. Quia illic sederut sedes in iudicio: sedes super domum danid. Rogate que ad pacem sunt iberusalem: zabū dantia viligentibus te. H iat par in virtute tu a: 7 abundantia in turribus tuis. D 20pter fra tres meos z proximos meos: loquebar pacem de te. Proprer domuz domini dei nostri que sini bona ribi. Monsionce & loria patri. ps Bte leuani oculos meos: qui babitas i ce lis. A cce sicut oculi seruorum: in manibus dominorum suorum. Sicut oculi ancille in manibus domine sue: ita oculi nostri ad do minum deuz nostrū: douec misereatur nostri miserere nostri dominemisere nostri: ga mul tum repleti sumus despectione. Q nia multū repleta est anima nostra: obzobzium abundan tibus ocspectio supbus. Nou sidice o loria. 18

Isi quia dominus erat in nobis dicat nuc Listrabel:nisi quia dominus erat in nobis. Qum exurgerent bomines i nos: forte viuos deglutissent nos. Qum irasceretur suroz eox in nos: forsitan aqua obserbuisset nos. porte tem pertransiuit anima nostra: forsitan pertra siffer anima nostra: aquam intollerabilez. Be nedictus dominus qui non dedit nos: in cap, tionem ventibus eozum. H nima nostra sicut passer: erepta est de laqueo venantium. Taqueus conttritus est: 7 nos liberati sumus. A diutozium nostrum in nomine domini:qui fecit celum v terram. Mon sidice Tloria patri The ancora R equiem eternam A quest cique plat mi occii. Alda finito Misiquia dominsidica R. e quiem eternam dona eis domine. extlur per petua luceat eis . p ater noster . Inginocebiati tuen. v. et t ne nos inducas in temptationem Bed libera nos a malo. . H porta inferi B. Crue domine animas eozum. B. R. equi escant i pace. R. H men. Domine exaudi oratione mea. R. et clamor me9 ad te veniat Bsolue quesumus domie ani, Ozemus mas famulox famulaxq3 tuaru: 7 omniū fideliű defunctoz abomni nículo delictoz: vt i resurrectióis glia iter scós r electos tuos re suscitati respiret. prom onm niz. men. I uan i pie iponga il. f. vel secondo eboro. ps.

Eli confidunt in domino sicut mons sion non commouebitur ineternum: qui babi tat in iberusalem. Montes incircuitu eins: 2 dominus incirtuitu populi sui ex boc nunc z usque in seculum. Quia non relinquer domi nus virgam peccatorum super sortem iustoru ot non extendant insti ad miquitatem manus suas. Benefac vomine: bonis z rectis corde. Weclinantes autem in obligationes: adducet dominus cum operantibus iniquitatem: par super israbel. Aconvertendo dominus captivitatem si on: facti sumus sicut consolati. Tunc repletum est gaudio os nostruz: 7 lingua nostra in exultatione. Tunc dicent inter gentes: ma gnificauit dominus facere cum eis. Magnifi cauit dominus facere nobiscum: facti sumus letantes. Convertere domine captinitates no stram: sicut torzens in austro. Quiseminant ilachimis: i exultatioe metent. Auntes ibat z flebant mittentes semina sua. Tenientes au tez venict cum exultatione portantes manipu los suos. In domins bedificanerit domna: in vanum laboraner unt qui bedificant ea. ni si domius custodierit civitate: frustra vigilat qui custodit eam. Canuz est vobis ante luce surgere: surgite posqua sederitis q māducatis panē volozis. Quz vederit vilectis suis somp num: ecce bereduas vomini: silij merces fruc tus ventris. Sicut sagipte i manu potētis ita silij ercussozū. Beatus vir qui iplebit veside. riū suum er ipsis: nó confundetur cum loquet inimicis suis in pozta.

Bati omnes qui timent vominuz: qui am bulant i vijs eius. Labozes manuuz tua rnz quia māducabis: beatus es zbene tibi erit u roz tua sicut vitis abundans: i lateribus vo

mus tue. Pilij tui sicut nouelle oliuaruzicir cuitu mensetue. Acce sic benedicetur bomo qui timet dominum. Benedicat tibi domius ex sion: z videas bona iberusale omnibus die

bus vite tue. Et videas filios filiozum tuozū pacem super israbel. Psalmus

cat nunc israbel. Sepe expugnauer ut me a iunétute mea: di cat nunc israbel. Sepe expugnauer ut me a iunétute mea: t eniz nó potuer ut mibi. Su pra dorsum meu fabricauer ut peccatores: pro lógauer ut iniquitaté sua. Com sus iustus có cidet cervices peccatox: cófundantur t cóver tantur retrorsum omnes q oder ut sió. Hiant sicut fenuz tectox: quod priusquaze vellatur ex aruit. De quo nó implebit manú suaz qui me tet: t sinú suu q manipulos colliget. Et nó di

rerunt qui preteribant benedictio domini sup vos: benedirimus vobis in nomine vomini. O loria patri. Sicut erat. Ingliocepiaci cutri Ririeleison. O misteleison Ririeleison. Da ter noster. At ne nos inducas in temptatione S ed libera nos a malo. D emento congrega tionistue. Q nas possedisti ab initio. Tomi ne exaudi orationem meaz. ext clamor meus adte veniat. Eus cui proprium est misereri semp z par cere: suscipe deprecationem nostră: 7 nos 7 omnes famulos tuos quos velicrox cathena constringit a miseratio tue pietatis absoluat p rom ong nostru. Ame. ps. Inpie iponga il. f. Eprofundis clamaniad te domine: domi ne exaudi vocem meam. Riant aurestue intendentes: in vocez deprecationis mee. Si iniquitates observaueris domine: domine gs substinebit. Quia apud te propitiatio est z p pter legem tuam substinui te domine. Substi nuit anima mea in verbo eius: sperauit anima mea in domino. H custodia mattutina vsque ad nocté:speret israel in domino. Q uia apud vominum misericordia z copiosa: apud eum redemptio. et ipseredimet israbel: exomni bus iniquitatibus eius. 6 loria pa. Pfalmus Omine no est exaltatum cor meum: negs elati funt oculi mei. in eque ambulani in magnis:negz inmirabilibus super me. Sinó bu militer sentiebam: sed exaltaui animam meaz Sicut ablactatus super matrem suam: ita retributio in anima mea. 8 peret israel in domi no: ex boc nunc z vsque in seculu. Toria. ps Emento domine david: 70mnis mansue tudinis eius. Sicut iurauit domino: vo rum vouit deo iacob. Si introiero in taberna culum domus mee: si ascendero in lectum stra tus mei. Si vedero sompnum oculis meis: ? palpebris meis dormitationem. Et requiem tempozibus meis: vonec inueniam locum vo mino:tabernaculum deo iacob. ex cce audini mus eum in effracta: inuenimus eum incam > pis filue. I ntroibimus in tabernaculum eiuf adorabimus in loco vbi steterunt pedes eius. Burge domine in requiem tuattu zarcha sci ficationis me. Sacerdotes tui iduantur insti tiam: 7 sancti tui exultent. 10 20pter dauid ser num tuu:no aduertas faciez christitui. Lura uit dominus david veritatem : znó frustabit eum: de fructu ventris tui: ponam super sedez tuam. 8 i custodier ît filij tui testametuz men r testimonia mea: bec q vocebo eos. At filije orum usque in seculum: sedebunt super sedem tuam. Quonia elegit dominus sion: elegit ea

inhabitationem sibi. n ec requies mea insecu lum seculi: bic babitabo quoniam elegi eam. o idua eius benedices benedica: pauperefei? saturabo panibus. 8 acerdotes eius indua sa lutari: z sancti eius exultatione exultabut. Tl luc producă cornu vauid: paraui lucernă roo meo. I nimicos eius iduam cofusione: super ipsuz auté 7 florebit sanctificatio mea. Tloria Of flendo tempo cantifi questi oue psalmi in pie. 15. Le quam be nuz z qua iocundum: babi: tare fratres i unum. S icut unguetum in capite: quod descendit i barbam. barba aaron Q uod descedit i oraz vestimeti eius: sicut ros bermo quod descendit i montem sion. Quoniam illic mandauit dominus benedictionem z vitam vsque in seculum. Tloria patri. 18 Y Cce nunc benedicite domină:omnes ser, ui domini. Qui staris in domo domini i atris domuf dei nostri. T n noctibus ertollite manus uestras i fancta: Tbenedicite Dominus Benedicat tibi dominus er sion: qui fecit celu z terram. Tloria patri z filio. S icut erat z. o mocchioni. R irieleison. o bristeleison. R i rieleison. p ater noster. Secreto infino a et t ne nos inducas in temptationez. S ed libera nos a malo. S aluos fac scruos tuos z ancillas tu as. To eus meus sperantes in te.

O omine exaudi orationem meaz. At clamor meus adte veniat. Dremus.

Retende domie famulis & famulabus tu is: dexteraz celestis auxilij: vt te toto cor De perquirant z que digne postulant consequi mereantur. Per dominum nostrum Ibesum christum filium tuum qui tecuz viuit z regnat in vnitate spiritus sancti deus per omnia secu la seculoruz. A men. Pater noster. Eximque sto si finiscono. Lasera del mercoledi sancto alle tene bre levrime tre lectioni che sono lelamentationi di Ibe remia si vicono va vue in luogo separato: Eresponsi in low fambiogli ripiglia il Bonernatore. Waltre fei lectioni fi dicono da uno come laltre volte. Et cofi ere fbonfi cominciando ilfratello che vice lantiphone: 7 ripl gliando quello che ha vecto lalectione. Hon fidice adal cuno pfalmo G' lozia patri: Ala fi finifee in voce oi passione. Hon si suona campanusso ma fassi cenno con lamano. L'antiphone li vicono doppie: Accenvesi quin dici lumi ve quali a ogni plalmo lene spegne vno excepto lultimo vel B enedictus. Et perche epfalmi ordina riinon sono cosi un vio soiconsi i quello luogo eprimisci pialmi graduali e glialtri tre penitetiali per tre noctue ni. Erper lelaude glialtri quattro plalmi penitentiali con T andate dominny de celis ? Benedictus. Ecco stordinati in coro il Bouernatore vica. Pater noster fucro secreto a vipoi incominci i voce questa antiphona ui venife ad folépnienes. O mnes pone e ins defirite effect dores eins gementes virgi

exprobantiuz tibi cecider unt sup me. ps

O erca oiquesto psaimo ne psalmi gradi z coil ancora deglialtri dua sequeri: Et fintro ilpsalmo eministri ripe tino lantiphona tutta come sta visopra. 3 elus vomus. H duertantur retrozsuz z erubescant qui cogi tant milimala. ps. Leuani oculos meos. Deus de9 meus eripe me de mau peccatoris Pfalmus. L'ectatus sum inbijs. Cersus Aduertantur retrozium z erubeicant. Koui cogi tant mibi mala. Pater noster . Secreto tutto sanza L' ube donne benedicere. Absolutamente si comi ciono lelamentationi 7 infine in luogo del Tu autem. si dice . Iberusalem iberusale, aqueste tre prime lectioi I ncipit lamétatio iberemie pp bete lcó pri-Tomodo sedet sola ciuitas plena populo facta est quasi vidua domina gentiu: Pri ceps prouinciaru: facta est sub tributo. Werb Plorans plorauit in nocte: 7 lachrime eius in maxillis eius. Mon est qui cosoletur eam ex ó nibus carifeius. Omnes amici eius sprenerūt ea: 7 facti funt ei inimici. Simel Abigrauit iudas ppter afflictione emultitudine servitu tis. Habitauit îter getes: nec ivenit requiem. Oms psecurores eins apphenderut ea iter an gustias. Beleth Tiesion luget eo quod non sint qui veniat adsolepnitatez. Omnes porte e ius destructe sacerdoics eius gementes virgi

nes eius squalide z ipsa oppsta amaritudine. De factisint bostes eius i capite inimici il: lius locuplectati sunt quia domins locutus est sup ea propter multitudine inigtatu eius: Paz uuli eius ducti sunt i captiuitaté ante facié ri bulantis. Iberusalem iberusale convertere ad Dominus Deus tuum. Eministri victino etresposo I'n monte olineti orani ad patrem:pater fi fieri potest transeat a me calix iste: Spiritus quidem promptus est caro autem ifirma fiat volutas tua. Elfratello vica jeilate z orate vt no intretis in temptatione. Emi. A piritus quidem proptus est caro autem infirma fiat Lectio keunda Clau. voluntas tua. e tegresius é afilia syon ois decor eis facti sut principes eius velut arietes nó incuiétes pa scua z abierūt absq3 sortitudie ante sacie subse quetis. 3ai Recordata est irlin dieruzafflic tionis sue z puaricationis oiuz desiderabiliu suoz q babuerat a diebus antigs: cuz caderet pplseius i manu bostili zno esfet auxiliator. viderűt ea bostes z veriserűt sabbata eig. Det Peccatú peccauit irlz propterea istabil scá est. Oms q glorificabat ea sprener ut illa qui vide rút ignominia eius . Ipsa at gemës z couersa éretrozsuz Terb Sozdesei? i pedibusei? nec recordata est finisei?. Deposta è vebemeter no babés psolatore. vide one aflictione mea quo niā ereptus est inimicus. Iberusalē iberusal.

Tristis est anima mea vsque ad mortem: substincte bic r vigilate mecum nunc videbitis turbam que circunda bit me. Clos sugam capietis rego vadam inmolari p vobis. Elfratello vica questo Clerso

Cce appropinquat bora a filius bominis tradetur in manus peccarorum. Eministri ripiglino Cos su gam capieris a ego vadam immolari pro vobis.

From C Beccio Zertia uno nomio on Fotby Annum suam misit bostis ad omnia desi derabilia: Quia vidit gentes ingressas sac tuarium suum de quibus preceperas ne intra rent in ecclefiam. Laph. Omnis populus e ius gemens 7 querens panem dederunt preti ofa que quod pro cibo adrefocilandam anima Tide domine z considera quoniam facta sum vilis. Lamech O vos omnes qui transitis p viam attendite z videte si est volor sicut volor mens Quoniaz uidemiauit me vt locutus est Dominus in die furozis sui. Aben Be excel so misit igne i ostibo meis z erudinit me Erpa dit rete pedibus meis enertit me retrozsum. Posuit me desolată tota die in erroze confectă Hum Tigilani ingum iniquitatum mearū In many eius convolute sunt z imposite collo mco. Infirmata est virtus mea dedit me do. minus i manu de qua non potero surgere 3be rusalem iberusalem conuertere ad dominum

Deum tuum. Responsorio. Eminstri victino. er cce vidimus eum non babétem speciem neque peco rem: Aspectus eins in eo no est: bic peccata nostra por tauit 7 pro nobis dolés iple autem vulneratus est prop ter iniquitates nostras. Luius linoze sanati sumus . b. il. F. vica. Tere langues nostros ipse tulit a volores nostros ipse portanir. Eministri. Quius linore sana ti sumus. Infecundo nocturno Antiphona. Diberauit dominus pauperem a potente: 7 i opem cui non erat adiuto: . 15 Hd te leuaui oculos meof Cerca diquesto psalmo a dedua sequeri ne psalmi gradi Cozitauerunt impij nequitiam 7 iniquitatem . Ant. in excelfo locati funt. Plalmus. n isi quia dominus erat in nobis. Antiphona. A rurge domine causam meam. Qui confidunt in domino. Cerletto. Tens meus eripe me de manu peccatoris. Responso Ot de manu cotra lege agetis ziniqui. Absolutamte Or tractaru beati Augustini episcopi. Lectio quarta. Zandi deus orationem meam: Et ne de Deveris deprecationem mea: intende mi bi. Satagentis folliciti in tribulatione positi: verba funt ista. Ozat multa patiens de malo li berari desiderans: superest vi audiam inquo malo sit: vt cum dicere ceperit. Agnoscamus nos ibi ese: vt comunicata tribulatione conin gamus orationem. Contristatus sum in exer-

citatione mea 7 conturbams sum. Abi contri status: Thi coturbatus: In exercitatione mea iquit Inomies malos quos patitur comemo rarus est. Eandemq3 passionem malonum bo minum exercitationes suam dixit. The putetis argraris malos esse in boc mindo z nibil bo ni de illisagere deum Omnis malus antem i deo viuit: vt corrigatur: aut ideo viuit: vt per illum bonus exerceatur. Iberusalem iberusa lem convertere ad dominum deum tunm. Responso. Eministri viebino. Hinicus mens osculi me tradidit signo quem osculatus suero ipse est tenete e um.boc malum fecit signum qui per osculum adimple. uit bomicidium. Infelix pretermisit pretium sanguinis Tinfine laqueo se suspedit. Gersetto. vica ilfratello cha vecta lalectione. Bonum erat ei si natus non suisset bo moille Apmifri ripiglino. Infelix pretermisit pres tium sanguinis a infine laqueo se suspendit Leo.v. Zinazergo que nos modo excreent conuertantur z nobiscuz exerceantur. Lame quamdiu ita sunt vt exerceant non eos oderimus: quia ineo co malus est quis eozum: vtru vsque in finem perseueraturus sit ignoramus Et plerumgz cum tibi videret odiffe inimicuz fratrezodisti i nescis. Biabolus rangeli eius iscripturis sancus manifestati sunt nobis quad

ignem eternum sunt destinati. Ipsozum tantū Desperanda est correptio. Lontra quos babe mus occultam luctam . Ad quam luctam ar mat nos apostolus vicens. Hon est nobis col luctatio adversus carnem z sanguine idest ad uersus bomines quos videris: sed aduersus principes a potestates a rectores mundi tene, bearum barum. Iberusalem iberusalem con uertere ad dominum deum tuum. Bene che non lia posto a vellaltre atucte nel fine si dice Responso Ministrioichmo. I udas mercator pestimus osculus petijt domino, ille autem agnus innocens non neganit inde ofculum. Bengriorum numero Christum indeis tradidir. Genfetto il. f. cha decta lalectione vica Q e lius illi fuerat si natus non fuise Abinistri ripigino Denariozum numero christă indeis tradidit . L. vi. Eforte cum virisset mundi: intelligeres demones esse rectores celi a terre. Adun di virit tenebrarum barum: mundi virit ama torum: mundi dirit impiorum z iniquorum: mundi dirit de quo in enangelio dicit. Et mu dus eum non cognouit. Si eum mundus non cognomit lucem: quia intenebris lucet: 7 tene bre eam non comprehenderunt zipse tenebre que nó comprehender unt lucem presenté: mű di noie appellatur. baz tenebraz st illi rectorf

Beipsis ergo rectoribus babemus vetermia tam scripturarum: sententiam pomnino inde redicus alicuius corum sperandus non est. At vero de ipsis tenebris quaru illi rectores sunt non simus certi:ne sorte que erant tenebre:si antlur : Responso. Di mus ex viscipulis meis tradet me bodie: ve illi per que tradar ego. Melius illi erat si natus non fuisset. Gersetto, il. f. Q ni intingit me cum manum in paraside bic me traditurus est in mas nus peccatorum Abi. Q elius illi erat si natus non fuisset. In tertio noccurno Antiphona O ixi iniquis nolite loqui aduersus deum iniquitatem Plalmus O omine ne in furoze tuo Ant. T erra tremuit & quieuit ou resurgeret in iudicio veus Pfalmus. B cati quorum remisse Antiphona In die tribulationis mee veu exquesiui manibus meif Plalmus. O omine ne infuroze. Gersetto Exurge domine, Resposo. Ot tindica causam meas O e epistola beati Pauli ad conthios. Lecrio septima Onnenientibus vobis in vnum:iam non est dominicam cenam manducare. Inus quisque eniz suam cenam presumit admandu candum. Et alius quidem esurit alius autem ebrins est. Mumquid vomos non babetis ad manducandum z bibendum: aut ecclesias Dei contempnitis 7 cofunditis eos qui vos babet Quid vicam vobist Laudo vostin boc non la

udo. Ego enim accepi a vomino quod z tradi di vobis Quoniam dominus icsus in qua noc te tradebatur: accepit panem. 7 gratias agens fregit v dirit: Accipite v maducate. boc est cor pus meum quod pro vobis tradetur: boc faci te inmeam commemozationem. Iberusalem: Responso. Apinistri. Oram quasi agnus innocens. ouctus sum ad inmolandum z nesciebam. consilium se cerunt immici mei adnersum me vicentes. Elenite mit tamus lignum in pane eius z eradamus eum de terra viuentium Gerio. Omnes inimici mei aduersuz me coguabant mala mibi verbű iniquű máducauerunt ad uersuz me vicentes Api. Cenite mittamus lignuz in pane reradamus eŭ de terra vinentium Lectio viij. Imiliter z calicem postquā cenauit vices Dic calir nouum testamentum est in meo sanguine. Poc facite quotiescunque bibetis in meam conmemorationem. Quotienscunque e nim manducabitis panem bunc z calicem biberis moztem domini anutiabitis donec veni at. Itaq3 quicunque manducauerit panem vel biberit calicem domini idigne reus crit corpo ris & sanguinis domini. Probet autem se ipsu bomo r sic de pane illo edat r de calice bibat. Qui enim manducat & bibit indigne indicium sibi maducat z bibit no viindicans corpus vo mini. Ideo inter vos multi infirmi z ibecilles giii

dicaremus non vtique diiudicaremur. Bum iudicamur autez a domino corripimur. vt no cum boc mundo danemur. Braqzfratres mei conuenientibus vobis admanducandum inui cem expectate. Siquis exurit domi măducet vt non in iudicium coueniatis. Letera autem cum venero disponam. Responso. Pri. Ona bora non potuistis vigilare mecă qui exortabamini mo ri pro me. Tel iudam non videtis quomodo non dormitis surgite r orate ne intretis intemptationez. Abi Cel iudam non videtis quomodo non dormitis surgite r orate ne intretis intemptationez. Abi Cel iudam non videtis quomodo non dormit sed sesti nat tradere me iudeis. Letera autem Cel iudam non videtis quomodo non dormit sed sesti nat tradere me iudeis.

fratres. Scitis autem quoniam cum gen tes esfetis: ad simulacra multa pro vi ducebamini eŭtes. Ideo vobis notum facio: op nemo in spiritu dei loquens dicit anathema iesu. Et nemo potest dicere dominus iesus nisi inspiri tu sancto. Binisiones vero gratiarnz sunt. idé autem spiritus. Et dinisiones ministrationuz sunt: idem autem dominis. Et dinisiones operationum sunt idem vero deus qui operatur omnia in omnibus. Anicuique autem datur manisestatio spiritus ad visitatem. Responso Admistri. Seniores populi concilium secerunt. At

Besum volo tenerent & occiderent: cum gladijs & fusti, bus exicrunt tanquam ad latronem. Terfo il fratello Of ollegerunt pontifices a phartlei concilium. Apini. Tt iesum volo tenerent z occiderent: cum gladijs z fu stibus exierunt tanquam ad latronem. Alle laude Antiphona Tustificeris domine in sermonibus tuis z vincas cum indicaris. ps. D iserere mei deus. Antiphona. O ominus tanquam onis ad victimam oucrus est a non aperuit os suum. Pillmus. O omine craudi orationem meam. Antipb. O ontritum est cor meum i medio mei contremuerut. omnia offa mea. ps. O eprofundis clamaniant ex portatus es in virtute tua 7 in refectione fancta tua vomine. ps. O ne exaudi oratione meam. An O blatus est quia voluit ipse speccata nfa ipse portanit Plalmus. Traudate dominu de celis. Acremo nomo pacis mee in quo speraui. K. Q ui edebat pa nes meos amplianit aduerfum me suplantationem. Spéta laquatuor decima cădela il Broice lătipboa pel Benedictus laquale finita st nascode ilquitodecimo lume a fassi laprima volta letenebre poi si căta va vue o ere frategli il B enedictus. imezo luno verso lozo lal tro ilcoro ilquale finito fifa lasecoda volta letenebre a gl le rachete il B. replica latiphóa laquale decta sifa later 5a volta letenebre. H budictus. aut. T raditor aut vedit eis sigunm vices; quécunque osculatus suero ipse est tenete eum. ps. B enedictus dis de? israel. qiiii raditor autem 7 č

finita lantiphona il Bouernatore aparole incomincia il D, iserere luno verso lui lattro il coro stando tucti in ginocchioni. Diferere mei deus: secundum ma gnam misericordiam tuam. Lerca viquesto psal mo ilprincipio viquesto libro. Et finito nó sidice. 6 lo ria patri. Et finiscesi invoce vipassione. Et non sidice O ominuf vobiscum ne infine: Per dominum nostrum il Souernato re vica questa oratione. r Espice quesumus domine super banc faz miliam tuam: pro qua dominus noster ie fus christus non oubitanit manibus tradi no centum z crucis subire tozmentum. Dater no fter. Decro in filentio a riposti atedere si ordina ladino tione nella quale vate lediscipline 7 spentielumi si canta va one frategli una landa ripigliado ilcoro ilmedesimo principio. ando 50 mmme Lauda Labat mater polozofa Justa crucem lacbrimosa malam som som dum pendebat filius 8 tabat mater volozofa z cetera? Ilcoro a cosi ogni volta O nius animam gementem contristantem 7 dolentem per transiuit gladius O quam triftis zafflicta fuit illa benedicta mater onigenitie moibono en le mus storos de rn radicos autent a C Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC.

Q nem merebat z volebat cum tremebat z videbat nati penas incliti o nis est bomo qui non fleret christi matrem si videret volentem cum filio Q vis non posit cotristari piam matrem contemplari in tanto supplicio 12 20 peccatis sue gentis iesum vidit in tormentis z flagellum subditum cidit suum dulce natum mozientem desolatum dum emisit spiritum et ya mater fons amoris me sentire vim volozis fac me vt tecum lugeam H acut ardeat comeum in amando christum deum vt sibi complaceam Tuinati vulnerati peson engos iam dignati pro me pati penas mecum divide Sancta mater illud agas crucifiri fige plagas cordi meo valide Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC.

A ac me tecum semper flere crucifico condolere a dobre a nadomon muo donec ego virero I ufta cruccin tecum ftare o omoci no enti 7 te libenter sociare 1911 cum plantu desidero c irgo virginum preclara il log non am mibi iam non fisianara omos monte fac me tecum plangere R ac vt portem christimortem passionis eius sortem bas plagas recolere R ac me plagis vulnerari cruce sic inebriari in cruore filij Inflammatus vaccensus per te virgo sum desensus in die indicij - mogul mu A acme cruci custodiri mortem christi premuniri z conformem gratia Q uando corpus morietur fac vt anime donetur paradifi gloria s tabat mater volozosa z č. H men cordi ili co vallec Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC.

Finita lalanda si cominci ilsermone o dinotione altrifi ti feruente che gliufati. Ifton sifa racchomandigia nessu na in queste tre sere Lachime discipline a Diserere. rinfine Respice quesumus domine z cetera. TI Igiouedi sera oltre alpredecto ordine si prepara la lauatione de piedi a lacollectione: Lommettesi chi can ti le lamentationi co responsi, chi imponga epsalmi chi faccia ilsermone: chi canti ilmandato: Lhi canti Obi caritas ramor ? Oulcis Jesu memoria Oater noster. tucto in silentio Antiphona Stiterunt reges terre aprincipes convenerunt i vnum aduersus vominu et aduersus christu eius. Bialmus. Hd dominum cum tribularer. Cerca digito pialmo r dedua sequenti ne pialmi gradi. Antiphona. Diniserunt sibi vestimenta mea : et sup vestem meam miserunt sortem. Plalmus. Tenani oculos meos Antiphona. Infurrexerunt in me testes iniqui et mentita est iniqui tas sibi. ps. Tetatus sum in bis. Gersetto. Diniferunt sibi vestimenta mea. Ikesponso Ot super vestem mea miserunt sorté. pater noster. I I ncipit lamentario Dieremie prophete. Lectio prima Cogitauit domins distipare muruz filie sion tetedit funiculu suñ. 2 no aducrtit manu suñ a pditioe: lupitq3 ate murale: 7mur9 pariter dif sipar é. Terb Defire st iterra porte cia pdi ditz

contriuit vectes eius regem eius z principes eins in gentibus. Hon est ler & prophete eins non inuenerunt visionem a domino. 30th. Sederunt interra conticuerunt senes filie sion consperserunt cinere capita sua virgines ieru> salem. Accinte sunt cilicijs: abiecerunt i terra capita sua virgines inda. Laph. Besecerunt pre lachrimis oculi mei: conturbata funt vifce ramea: Effusum est in terra iecur meum sup contritionem filie populi mei cu deficeret par unlus rlactens implateis opidi Responso. mi Omnes amici mei derelinquerunt me a prenaluerunt i sidiantes mibi tradidit me quem viligebam. Et terribi libus oculis plaga crudeli pcutiens: aceto potabant me Cerfo. Ther iniquos projecerunt me a non peperce runt anime mee Api. A terribilibus oculis plaga cru deli percutiens aceto potabant me L'ecrio fecunda Atribus suis direrunt vbi est triticuz zvi Inum cum deficerent quali vulnerati implateis cinitatis: cum exalarent animas suas i sinu matrum suarum. Aben. Lui compa, rabo te vel cui assimilabo te filia iberusalema Enierequabo te a confolabor te virgo filia fió magna est enim velut mare contritio tua quis medebitur tuiz "Aum. Prophete tui uide, runt tibi falsa z stulta : nec aperiebant iniquitatem tuam vt te ad penitentiam prouocarent

Aiderut autez tibi assumptiones falsas z eiec tiones. Samech Planserunt super te manib? omnes transeuntes per viä: sibilauerunt zmo uerunt capita sua super filiam iberusale: Dec cine est vibs dicentes perfecti decoris: gaudi uz vniuerse terre. Iberusale ibe ikesposo Aldi. O elum templi scissim est. Et omnis terra tremuit la tro de cruce clamabat vicens; meméto mei domie dum veneris in regnum tuum. Gerfetto. p etre feiffe funt 7 monumenta aperta funt 7 multa corpora fanctozum que doinierunt surrexerunt Abi. D. emeto mei vo. mine oum veneris in regnum tuu. Loiij. Aleph a go vir videns paupertatem meam: a virga mdignationis eins: Ademinanit zaddurit in tenebras I non in lucem. Berb Tantum in me vertit z connertit manum suaz tota die ve tustam fecit pellem meam: 7 carnem meam: 7 contriuit offa mea. Dedificauit in giro meo: 7 circundedit me felle zlabore. Intenebrosis col locauit me gsi mortuos sempiternos. Simel Lircumbedificanit aduersum me: vt no egre diar:agregauit conpedem meum. Sed ? cum clamauero z roganero exclusit orationem me am. Conclusit vias meas lapidibus quadris semitas meas subuertit. Beleth Arsus insi dians factus est mibi:leo in absconditis. semi tas meas subuertit zcofregit me posuit me de

folatam. Responso. O inea mea electa ego plantani Quomodo connersa es in amaritudinem: vt me cruci figeres abarrabam oimitteres. Terketto. 8 epint te a lapides elegi ex teta bedificanit turrim. Ministris Q uomodo conuerfa es in amaritudinem: vt me cruci figeres 7 barrabam ofmitteres. In fecundo noccurno Antiphona. () im facicbant qui querebant animă meă Platmus. H dre leuani oculos meos. Lerca diquesto psalmo z veglialtri dua ne psalmi gradi. Anti onfundantur a revereantur qui querunt animaz me am: vt aufferant eam Palmus n isi quia dominus erat in nobis. Antiphona H lieni insurrexerunt i meta fortes quesierunt anima meam. Pfalmus. Q ui confidunt i oño. &. T nfurrexerunt inme testes iniqui. Ikesposo. A t mé tita est iniquitas sibi. Ox rractaru beari Augusti ni episcopi super psalmos. Lectio quarta. 1 Roteristi me deus a conventu malignanz tium a multitudine operantium iniquita tem. Jā ipsum caput nostrū intueamur: Abul ti martires talia passi sunt: sed nibil sic elucet quomodo caput martirum. Ibi melius intue mur quod illi experti fimt. Protectus est amul titudine malignantiu: protegente se deo. Pro tegente carnem suam ipso dei filio z bomine quem gerebat: quia filius bominis est: 7 filius dei est. Filius dei propter formam dei: filius

bominis propter formam serui:babens poter statem ponere animam suam: 7 recipere eam. Quid ei potuerunt facere inimici : Occiderut autem corpus:animam autem non occiderüt Intendite. Parum ergo erat dominum borta ri martires verbo:nisi firmaret exemplo. R. Tanquam ad latronem existis cum gladijs 7 fustibus comprehendere me. Quotidie apud vos eram docens in templo a non me tenuiltis: recce flagellatum ducitis averucifigendum. Gerfo. Qunque in iecissent manuf i iesum tenuissent eum voixit ad eos. Abi. Quotidie apud vos eram vocens in templo 7 non me tenuistis; 7 ecce flagellatum oucitis aderucifigendu. L'ectio. Vi Nostis quia conventus erat malignantiuziu. deorum 7 que multitudo operantiuz iniquita, tem. Quam iniquitatem: Quia voluerut occidere dominű iesum christuz: tanta bona opera ingt oftendi vobis:pp quod box vultis me oc cideres Pertulit oés infirmos eosú curanit ós langores eor pdicanit regnű celop. nó tacni vi tia eox: vt ipfa poti9 eis displiceret no medic9 arquo sanabat. R. Tenebre facte funt ou crucifixis sent lesum inder: a circa boram nona exclamanit lesus voce magna. Dens mens vi quid me dereliquisti. Et in clinato capite tradidit spiritum. Gerfo. il fratello vica El pelamas tesus voce magna ait pater i manus tuas comme commendo spiritum meu. Eministri ripiglino

L'ectio sesta At inclinato capite emisit spiritum. Dis omnibus curationibus eius ingrati tan, quam multa febre feruetici insanientes in medicum qui venerat curare eos. ercogitaner ut confilium perdendi eum tanquam polentes i bi probare vtrū vere bomo sit qui mozi possit an aliquid super bomines sit: 2 mori se non p mittat. Gerbum ipsomm agnoscamus in sapi entia salomonis. Aborte turpissima inquiunt condemnemus enm. Erit eni respectus in ser monibus ipsius. Di enim vere filius dei est:li beret eum. Tideamus ergo quid factuz sit: ga eracuerunt vi gladium linguas suas. Filij bo minum dentes eduzarma z sagipte z lingua eorum gladius acutus. 3 berusalem iberusale convertere ad Dominum Deuz tuum. Ikcipolo Dei H nimam meam vilectam tradidi in manus ini ouoznm: a facta est mibi bereditas mea: sicut leo in sil na vedit contra me voces aduersarius vicens: congre, gamini z properate ad venoraudum eŭ . postierunt me in deserto solutudinis: et luxit super me omnis terra. Quia non est inuerus qui me agnosceret a faceret bene Cerfetto il. F. Infurrexerunt in me viri abique mi fericordia a non pepercerunt anime mee. Ali. O nia non est inventus qui me agnosceret a faceret bene. In terrio nocturno. Antiphona. Ab insurgetibus in me libera me comine: quia occupauerunt animam meam

onge secisti notos meos a me traditus sum z nó egre diebar. ps. Beati quox remisse sum. añr. a aptabunt in animam instizsanguinem innocentem condépnabunt. ps. O ne ne in suroze tuo. ij v. Locuti sunt aduersum me lingua volosa. Responso. Et sermonibus odij circumdederunt me z expugnazmerut me gratis. Ee epistola pauli adbebicos. Icó vij

Estinemus ingredi i illaz requiem: vt ne in idipsum quis incidat in credulitatis ex remplum: Ginus est enizsermo dei z efficarz penetrabiliozomni gladio ancipiti: z ptinges vsq3 ad ouisionem anime ac spiritus:compa, aum quoga z medullarum z discretoz cogitati onum 7 intentionum cordis: 7 non est vlla cre atura innifibilis cospectu eius. Omnia autem nuda z aperta sunt oculis eius ad quem nobis fermo. Dabentes ergo pontificem magnum g penetrauit celos ibefum filium dei:teneamus speinostre confessionem. IAon enim babemus pontificem qui non possit compati infirmitati bus nostris. temptatum autem per omnia pro similitudine absque peccato. Responso Al Dinistri Tradiderunt me in manus impiorum 7 inter iniquos projecerunt me a non pepercerunt anime mee: congregati funt aduersum me fortes. Et sicut gigates steterut contra me. Gerso H lieni insurrexerunt in me a forgigantes steterunt contra me. Lectro octava

Beamus ergo cum fiducia ad theonii gra tie:vt misericoidiam consequamur: 7 gra tiam inueniamus i auxilio oportuno. Omnis nanque pontifer ex bominibus assumptus p bominibus constituitur in his que sunt ad de um vt offerat vona e sacrificia pro peccatisig codolere possit bis qui ignorant z errant: quo niam z ipfe circudatus est infirmitate. Et pp terea veber quemadmodum pro populo: ita e tiaz 7 pro semetipso offerre pro peccatis. Thec quisquam sumit sibi bonozez. sed qui vocatur a deo tanquam aaron. Dic z christus no semet ipsum clarificauir vt pontifer fieret sed qui lo cutus est ad eum: filius meus es tu: ego bodie genuite: quemadmodum z in alio loco vicir. Tu es facerdos in cternum fecundum ordinez melchisedech. Responso Dini. Thesum tradidir impins summis principibus sacerdotus 7 senioribus po puli. Perrus antem sequebatur a longe vt videret finé Gerio Adduxerunt autem eum ad cappbam princis pem facerdotti: vbi scribe a pharisei conuenerant. Alai Detrus auté sequatur a longe vt videret finé. Les ix. Ci in diebus carnis sue preces supplica, tionesq3ad eum qui possit saluum illum a morte facere cum clamore valido 7 lachrimis

offerens exauditus est pro sua reueretia. Et g dem cum effet filius dei didicit er bis que paf sus est obedientiam: reonsumatus factus est o nibus obtemperantibus sibi eam falutis eterne appellarus a deo pontifer iurta ordine mel chisedech. De quo nobis grandis sermo viter prerabilis ad ducedum: quoniam imbeccilles facti estis ad audiendum. Et enim cuz debere tis esse magistri propter tempus:rursum idi getis vt vos voceamini que sint clemeta erozdissermonum oci: 7 facti estis quibus lacte o pus fir non folido cibo. Omnis enim qui lactis est particeps. expers est sermonis iustitie. Reiponio. Albini. O aliganerunt oculi mei a fletu me o: quia elongame est a me qui consolabatur me, videte omnes populi. Si est volo: similis sicut volo: meus. Clerio. O vos omnes qui transitis per viam attendi te videte. Mittri. Si est volo: similis sicur volo: meus. Inginocebari turnifinire queste lectioni il Box nernatore impongbail Diferere. Leguendo ogni cho willio verlo Diferere mei Deus. fansa Floria patri. In voce dipassione finito dica sanza Ozemus omfine. Per dominum! out aidou ut old Espice quesumus domine sup banc, sami liam tuam:pro qua dominus noster 3be sus christus non oubitauit manibus tradi no

centum z crucis subire tozmentum.

bij

Lelande co letenchie voppo la la natione a posti asedere sia preparato orlanare epiedi vil fratello achi e comes so incominci ilmandato val Surgita cena silicui i pie il Bouernatore al Ponit vestimenta. si cani il suo mantello a quando vice Oum accepisset lintes Lui pigli loscingatoio a faccia similmente et cominci a lauare aintădolo econfiglieri: et qllo che dice il mădato fifermial Posqua ergo. et itantosicati Obicari. Atte diem festum pasce: Sciens Jesus ga venit eius bora vt transeat ex boc mundo ad patrem. Luz vilerisset suos qui erant i mū do in finem vileriteos. Et cena facta cum via bolus iam misisser ei in corde ve traderet eum iudas simonis schariotthis. Scies ibesus ga omnia vedit ei pater in manus: quia a veo eri uit za deum vadit. Surgit a cena z ponit ve stimenta sua z cum accepisset lintenz precingit se. Bende misit aquam impeluim z cepit laua re pedes discipulozum suozum z extergere lin teo quo erat precintus. Acnit ergo ad simonez petruz. Et dirit ei petrus. Bomine tu mibila uas pedes: Respondit iesus voicit ei. Quode go facio tu nescis mo: scies auté postea. Bicit ei petrus. Hon lauabis mibi pedes in cternuz Respondit ei iesus. Si non lauero te non babe bis partem mecuz. Bicit ei simon petrus. Bo mine non tantum pedes meos: sed manus rea

put. Bicit ei Jesus. Qui lotus est non indiget nisi vi pedes lauet: sed est mundus totus. Et vos mundi estis: fed non omnes. Sciebat eni quis naz ester qui traderet eum. Propterea vi rit non estis mundi omnes. facto qui punto sifi mica il resto doppo la la natione de piedi z itanto riposto quelto fratello afedere one altri accio ocputati almedesi mo leggio cantino. De bicaritas zamor deus ibi est ilcoro ripigit o bi caritas z amor ocus ibi est Qui nó baber caritatem nibil babet: 7 in tene bris z umbra mortis manet: Hos alterutrū amem9 71 Die sicut decet ambulem9 noctio r bi caritas 7 amor deus ibi est a lamat domins z dicit clara voce vbi fuerit in vnum cogregati propter nomenancum si mul tres vel ouo tunc i medio corriego ero Di bi caritas 7 amor deus ibi est s imul ergo cũ í vnű cógregamur ne nos mê te dividamur caneam? Lessent iurgia mali gna cessent lites z'i medio sit nostri rps ds. n bi caritas z amoz deus ibi est aritas est summum bonum amplum donű in qua pender totus ordo preceptorum Perquam vetus atque noua lex impletur queq3 ad celi celsa mittit se repletos. or bi caritas zamoz deus ibi est iiid counfaiter alteris lanare pedea. Ere

Mam vt chazitas piūgit r absentes sic discordia dia disiūgit r psentes: qa charitas pceptis duodus constat quidus deus rois domo.

Obi chazitas vamor deus ibi est.

O ne color tigit rubro bis inbet: vere memor
dat fratern amor vitaz v ppetuā malignis
dabit penaz v pcepta prisca lege figuratur.

pbi charitas ramor veus ibi eft.

pace nostris i viebus ingat fidei z spei opus bonuz vi consortio cantemus supernorum.

obi charitas zamor deus ibi est.

simul nosq3 cu3 beatis videamus gloziantes unltu3 tuu3 rpe deus gaudiū quod est imen sum arq3 piu3 secula p infinita seculox Ame di chanitas 7 amo2 ibi deus est.

Hó esendo ancora funito vilanare epiedi a tutti efratel li sicanti O vulcis iesu memoria. Et facto lalanatione a assetato tutto quello se adoperato i simile cerimonia segniti il. F. ilmadato eve lascio ai Posteg: 7 metre lodi ce sifaccia lacollectione sanza supsinita solo a similitudie come siconniene in tale vi.

Pstqua ergo lauit pedes eox vaccepisset vestimenta sua. Et cuz recubuisset itcz di rit eis. Scitis quid seceriz vodis: Cos vocatis me magister voñe v dene dicitis suz veni. Si ergo ego laui pedes vestros: dis v magister. Et vos debetis alter alteri? lauare pedes. Exé

pluzení vedi vobis: vt queadmodum ego feci vobis: ita z vos faciatis. Amé amé vico vob. Mó est seruus maior oño suo. Thega apostolus maior eo g misit euz. Si bec scitis bri eritis si feceritis ea. Mõõ oibus vobis vico. Ego scio quos elegerim: sed vt adipleat scriptura. Qui māducat meū panē leuabit sup me chalcaneū suñ. Ammodo dico vobis prinsqua fiat vt cre datis cu factuz fuerit ga ego snz. Amē amē di co vobis: Signis accipit signez misero: me ac cipit. Qui auté me accipit:accipit euz qui me misit. Luz bec dixisset turbatus est spiritu zp testatus ez dirit. Amé amé dico vobis: quia vnus er vobis me tradet. Aspiciebat ergo ad inuice discipuli besitates de quo diceret. Erat ergo recubens vnus ex discipulis ei? i sinu Je su quez viligebat Icsus. Innuit ergo buic Sy mopetrus & dirit ei. Quise de quo dicit. Ita 93 cu recubuisset ille supra pectus iesu dicit ei. Bnego eg tradet te: Ikcspodit iesus.ille e cui ego tintú pané porrerero. Et cum intírisfet pa né vedit Inde simonis scariotthis. Et post bu cellă. Tüc îtroinit î illu sathanas voicit ei Je fus. Quod facis fac citi9. Doc autez nemo sciuit discumbentium ad quid direrit ei. Quida enim putabant quia loculos babebat Judas: quia dixisset ei Besus. Eme ea que opus sunt nobis ad viem festum: aut egenis vt aliquid varet. Lum eorgo accepisset bucella exiuit pri nuo Erat auté nop. Lu ergo exisset dicit icsus Hunc clarificat? est filius bominis z deus cla rificatus est in eo: voeus clarificabit eum in se metiplo: z continuo clarificabit eum. filioli a dbuc modicum vobiscum sum. Queritis mez ficut diri indeif quo ego vado vos no potestis venire. Et vobis dico modo. Adandarim no uum do vobis vt diligatis innicez sicut dilieri vos. In boc cognoscet oes quia mei discipuli estis. Si vilectione babueritis ad innicez. Bi cit ei Symonpetrus. Bomine quo vadis. Re spondit ei Jesus. Quo ego vado nó potes me modo sequi: sequeris me auté postea. Bicit ei Symonpetrus. Quare nó posium te modo se qui animam mea pro te ponaz. Respondit ci Jesus. Animaz tuam nó pro me ponis. Amé amé dico tibi nó cantabit gallus donec me ter negabis: vait discipulis suis. Moturbet coz vestrum creditis i deuz z in me credite. In do mo patris mei mansiones multe sunt. Siquo min9 viriflez vobis vado parare vobis locuz. Et si abiero z paranero vobis locum: itez vez niam raccipiam vos ad meipfum vt vbifum ego z vos sitis z viá scitis: z quo ego vado sci tis. Dicit ei Thomas Bie nescim? quo vadis z quomodo possum? viaz scirez Bicit ei Fesus Ego sus via veritas z vita. Hemo venit ad par trem nisip me. Si cognonissetis me z patrem men viigz cognouisseris zamodo cognosceris en zvidiftis en. Bicit ei Philippus. Bne ofte de nobis patre 7 sufficit nobis. Bicit ei Jesus Tato tépore vobiscu sus z nó cognouistis met Philippe q vider me vider z patré meu. Quo, mo tu vicis: ostende nobis parrer Mon credis quia ego i pre z pater i me esta Elioquin prop ter opa ipfa credite. Amé amé vico vobis qui credit i me opa que ego facio z ipe faciet z ma iora box faciet ga ego ad patre vado Et quod cũq3 petieritis prem i nomine meo boc facia: vi glorificet pater i filio. Signid petieritis in nomine meo boc facia. Di viligitis me mada ta mea servate. Et ego rogabo patre valiñ pa raclytuz dabit vobis ve maneat vobiscu i eter nuispiritu vertrarisque bie mudus no potest accipere. Quiano vider euneo seir eu. Cos au të cognofeeris cii quia apud vos manebit z in pobis crit. Mo reliquaz vos oxplanos veniaz ad vos. Adbuc modicu z mudus me iam non videt. Tos auté videtis me qa ego vino z nos viuetis. In illo die vos cognoscetis quia ego i patre meo zvos i me rego i vobis. Qui babz mandata mea & sernat ea: ille est q viligit me. Qui aut diligit me diliget a pre med rego di ligam en z manifestabo ei me ipuz. Bicit ei iu das nó ille scariothis. Bue gd factu est: ga no

bis manifestatur? es te ipz e no mudo. Kespo dit iesus voicit ei. Siquis viligit me smonez meu fuabit: 2 pater me? viliget eu: 2 ad eu ve niem? zmansione apud eu faciem?. Qui nó vi ligit me sermones meos no servat: 2 sermone que audistis no emeus: seius q misit me pa, tris. Dec locutus suz vobis apud vos manes Paraclytus aut spus scus quez pr mittet in no mine meo: ille vos docebit oia: z suggeret vo bis oia quecuque virero vobis. Pace reliquo vobis: pace mea vo vobis. Mo quomo mud9 var ego vo vobis. Mó turbet cor vestruz negz formidet. Audistis quego viri vobis vado z venio ad vos . Si viligeretis me: gauderetis vriqzga vado ad prm: ga pater maioz me est. Et nüc diri vobis prinfqua fiat vt cu factu fue rit credatis. Jazno multa loquar vobiscu. Te nit eni priceps mudi bui? zi me no babet qui cquā. Bed vi cognoscat mūdus ga viligo prz z sič mandarů vedit mibi pater sic facio: Sur gite camus bic. finito queto madato rlacollectio ne sifaccia ilsermone dismile singgetto dal . B. o se alcu no altro gliparelli piu apro. Et aprello comiciado il B ginocchione abracciado o come vio lospira vimadi per dono z si recocilij co glialtri fratelli sequitădolo ciasche duno luno co laltro successiuamete. Apresto finito simi le apro de bumile charita riordinati a choro feguirino il macrutuno comiciado forto fileno il. 3. Pater nofter

inclinato a poi latiphona alle laude. Propriofilio suo no pepercit deus sed p nobis oibus tradidit illus. ps. Diferere mei deus. Ant. Anxiatus est i me foi ritus meus i me turbatu est cor meu. ps. Domine exaudi orationez. Ant. Hit latro ad latronez nos quidé digna factis recipimus bic auté ad fecit meméto mei one dum veneris i regnu tuu. ps. De pfundis clamaniadte one. Mit. Cum comrbata fuerit a nima mea one misericordie tue memor eris 103. To mine eraudi oratione mea auribus. Hit. Ale mento mei domine oŭ veneris i regnu tuu. ps. Lau date oñz de celis. De Collocauit me i obscuris. B. Sient mortnos feculi. Ant. di Benedictus. Poine rut super caput eius causa ipsius kripta Jesus nazare nus rex iudeoz. Prime tenebre. ps. Budictus do minus de ifrael. Secode tenebre. Pomerut super caput ei? causa scripta Tesus Mazaren? Rex indeo. rum. Zertie tenebre. D. Obristus factus est p nobis o bediens vice ad morté: Aborté auté crucis. Inginoc chioni luno verso il. B. Lattro il. Cho. a parole ps. Diferere mei de Dratione absolutala quale fini ra fordina ladenotione come laiera vinanzi. Oratio. Espice quesumus die sup banc familiam

Il ucuerdi sera piu che le due tomate pissue bumi v

tuaz pro qua dis noster Fesus rps nó du bitauit manibus tradi nocentum z crucis subi

re tormentum.

liati I choro p la passione del nostro signore incominci i B. seguendo i silentio. O ater noster Antiphona. In pace in idipsim dormia 7 requiesta. PS. Ad do minsi csi tribula. Come nedua passati ossici ridice cendo inazi 7 poi lantiphona. A abitabit in tabernacu lo tuo Requiescer in monte sancto tuo.

10 tuo Requiescer in monte sancto tuo.

10 ps. T. et arus sum in bis que dic. B. Impace in idipsium. P. O ormiam 7 requiesca. Be la metatione.

3 eremie prophete Prima letione.

Flericordie diigr nó sum9 cosupti: gr nó L'oefecernt miserationes cuis perb Moui vilucio multa est fides tua. Detb. Pars mea dis dirit asa mea:propterea expectabo eunt. Zeth. Bonus é ons spantibus i en: aie queré ti illű Zetb Bonű é pstolari cű silentio: salu tare domini Zeth. Bonű est viro cum porta uerit ingu ab adolescetta sua. Joth. Sedebit solitarius & tacebit: qu'lenanit se sup se. Joth. Ponet i puluere os sun si forte sit spes. Joth. Babit peutiéti se marilla: saturabit op phijs Eph. Quorepeller i sempiternű dominus. Caph. De siabiecit: 7 misfebit sm multitudi në mificordiaz suaz. Capb. Mobuilianit ex corde suo zabiecit filios bois riz iriz puerte read dominu deu tunz. 8.8 icur onis ad occisio në oucrus est: 2 ouz male tractaretur nó aperuit os suñ traditus est ad morté. At vinificaret populű suű 🕉 .

Tradidit in mortem animam suamet inter sceleratos reputatus est. Mini. Os vinisicares populum suum. Lectio secunda Elleph.

Clomodo obscuratum est aurum: mutat? est color optimus. Dispersi sunt lapides fanctuarij:in capite omnium platearuz Beth filij sion incliti z amien auro primo quomo do reputati sunt in vasa testea opus manuum figuli. Bimel Sed Tlamienudauerunt ma mas: lactauerut catulos suos: filia populi mei crudelis: quasistructio in deserto. Beleth A dhefit lingua lactentis ad palatum eius in fiti Paruuli petierunt panem: 7 non erat qui fran geret eis. De Qui nescébatur voluptuose in terierunt in vijs: qui nutriebatur in croceis: a plerati sunt stercora. Cau Et maior effecta é iniquitas filie populi mei peccato sogdomozu que subuersa est in momento: 2 non ceperunt i ea manus. Responso Albinistri. Derusalemsurge et exue te vestibus iocunditatis induere cinere et cilicio Ania in te occisus é falua tor israbel dento Deduc quasi torrentem lachrimas per viem et in nocte non tax ceat pupilla ocult tui. Albi. Oma inte occisis é salua to? ifrabel Incipir oratio bier emiliprophere. Leo. iii

tuere respice opprobrium nostrum. Are reditas nostra versa est ad alienos domus nos

stre ad extraneos. Pupilli facti sumus absque patre matres nostre quasi vidue. Aquam no stram pecunia bibimus: ligna nostra pretio co parauim? Leruicibus minabamur: laffis nó Dabatur requies. Egypto Dedimus manum? assirijs: vi saturaremur pane. Patres nostri peccauerunt: 7 non sunt: 7 nos iniquitates eo rum portanimus. Berui domiati sunt nostri non fuit qui redimerer de manu eozuz. In ani mabus nostris afferebamus panem nobis afa cie gladij in deserto. Pellis nostra quasi cliba, nus exusta est: a facic tempestatuz famis. Aldu lieres insion bumiliauerunt z virgines in ciui tare inda. Responso. Aldunstri. Plange quasi virgo plebs mea viulate pastores in cinere a ciricio. Quia ve niet vies vomini magna ramara valde. Gerso Heci gite vos facerdotes a plangite munistri altaris: aspergi te vos cinere. (Di. Quia venier dies domini magna amara ualde. In fecundo nocturno. Antiphona e leuamini porte eternales 7 introibit rex glorie. ps Adtelenani oculos meos. Antiphona or redo videre bona commi in terra uinentium. ps misi quia dominus crat in nobis. Untiph. omine abstraxisti ab inferis animam meam; ps. Qui confidut i domio derfo. Tu aut vomic miserere mei. Resposo. Et resucita me a recri buá cis Ex tractatu sci aug . epi sup psalmos Zco. itij Ccedet bomo ad cor altum 7 exaltabitur veus. Illi vixerunt. Quis nos videbit? Defecerunt scrutantes scrutatiões confilia ma la. Accessit bomo ad ipsa consilia passus est se teneri bomo. Hon enim teneretur nisi bomo: aut videretur nisi bomo aut traderetur nisi bo motaut crucifigeretur a moteretur nisi bomo Accessit ergo bomo ad illas omnes passiones que in illo nivil valerent: nisi esset bomo. Sed stille non esset bomo: non liberaretur bomo. Responso R ecessis pastor noster fons aque nine: ad cu ius transitu sol obscurate est. Il-las ville captus est qui captină tenebat primă bomine bodie portas mortis tie ras pariter faluator noster oirupit. Gero Oestruxit g de claustra iferni z subuertit potetias. Il a z ille cap 19 é g captinű tenebat primuz bominez. bodie portas mor tis z seras pariter saluator noster virupit Lectio quita Acesit bomo ad cor altum idest cor secre tum': obijciens aspectibus bumanis box mine: seruas itus deu celas forma dei: i qua e eglis při z offeres formá bui qua mior est pře Bpe.n. dirit vtrugz: saliud er forma fui. Bis rit er forma di:ego api vnu sum?. Dirit er for ma fui:qui pr maior me e. An ex forma die E go z př vnú sum?. Oz ců i forma di ečt n rapinā arbitratus e:ee se egle do. Un ex forma ser uizQuoniam pater maioz me e:ga semetispm exinanit: formam servi accipiens.

O vos omnes qui transitis per viam attendito et vide te si é volor similis sieut volor mens. Aerso H tten, dite vniuersi populi et videte volorem meum. Adint. S i é volor similis sieut volor mens L'ectio sexta

Cessit ergo bomo ao cor altum: z eralta tus est deus Occiditur bomo z exaltatur deus. Quod enizoccisus est: ex infirmitate bu mana fuit quod resurrexit vascendit ex pote, state viuina. Accedet bomo ad cor altum. cor secretum.corabditum:non ostedens quid nos set:non ostendens quid esset. Illi putates loc totum esse quod videbatur. occidunt bominé in corde alto: z exaltatur deus in corde diuino Potentia enim maiestatis exaltatus est. Ex quo eraltatus: vnde recessit bumiliatus. Acce det bomo ad cor altu: z exaltabitur deus. Pro pterea iam attendite fratres mei cor altum bo minis. Luius hominis: ADater syon dicet ho mo z homo factus est in ea. z ipse fundauit ea altistimus. Responso. Albini. & cce quomodo mo ritur iustus et nemo percipit corde et viri iusti tollun, ture et nemo considerat a facie iniquitatis sublatus é in frus: et erit i pace média eius. Cerfo T anquaz agn9 coră tondente se obmutuit : et non aperuit os suuz : de ă gustia et de indicio sublatus é. Aldini. et terit in pa ce memoria eius In secundo nocturno Antiphona. Deus adinuar me et dominus susceptor & anime mee.

crimana soundin etti accipione.

ce factus est locus eius 7 in syon babitatio eius. ps.
Beati quox remisse sunt. Ant. factus sum sicut bomo sine adiutorio i ter mortuos liber. ps. O omi ne ne in surore tuo. ij. \*. In pace factus est locus eius. R. Et babitatio eius in syon. Septima lectioe de expistola Pauli ad bebreos.

Aristus assistens pontifer futuror bonor per amplius z pfectius tabernaculum nó manu factuz idest no buius creationis: negz p sanguine bircox aut vitulox: sed p propriusa quine introinit semel i sancta : eterna redeptio ne inuenta. Si eni sanguis bircox 7 taurox 7 cinis vitule aspersus inquatos sanctificat ad e mūdatione carnis: quato magis sanguis rpi qui p spirituz scum semeripsuz obtulut imacu latuz deo emudabit coscientia nostram ab ope ribus mortuis adservienduz ded viventis Et ideo noui testaméti mediatoz é: vt mozte inter cedéte i redemptione ear prenaricationuzque erat sub priori testameto repromissione accipi ant: qui vocati sunt eterne bereditatis. %. 21 fti terüt reges terre a principes couenerunt i vnum aduer sus cominum a aduersus christu eins. & Quare fre muerunt gentes 7 populi meditati funt inania Aduer

intercedat testatoris. Testamentu eni i mortu is ofirmatüest: alioqui no duz valet duz vinit qui testatus est. Unde nec primu gdez vedica tum est sine sanguine. Lecto enizoi madato le gis a moyfe vniver so pplo: accipiés sanguiné vituloz z bircoruz: cuz aqua z lana coccinea z byfopo:ipfum quoq3 libru z oem pptm afper sit vicens. Dic sanguis testamenti quod mandanit ad vos deus etiā tabernaculū zoia vasa misterij:sanguine sitraspsit. Et oia pene i san quine mudant secuduz legez: 7 fine languinis effusione no fit remissio. Mecesse e ergo erem plaria quidez celestium bis mudari: ipa autez celestia melioribus bostijs quā istis. Îko eni i manu factis introiuit iesus ercplaria veroru: sed i ipsum celu: vt appareat núc vultui dei p nobis. Hegz vt sepe offerat semetipfuz quem amodű pontifer intrat í sca p singulos annos in sanguine alieno. Ellioquin oportebat eu fre queter pati ab origine mudi. Huc aute semel i costumatione sectoru ad dertructionez peccati p bostiaz suam apparuit. Et que mad modum flarurum est bominibus semel mozi: post boc autem judiciú sic: z christus semel oblatus est ad multor u exbaurieda peccata: secundo sine peccato apparebit omnibus expectantibus fe in falutem. B. Estimarus sum cum descendentibus in lacu. Factus sum sicut bomo sine adiutorio iter mor tuos liber. Posuerunt me in lacum inferiori in tene bross z in vindra mortis. Factus sum sicut domo sine adiutorio inter mortuos liber. Lectio none.

Adbram eni babens ler futurorum bono rum nó ipsam imaginé rerum : psinglos annos eisdez ipsis bostijs quas offerunt indefinenter: nunqua potest accedentes perfectos facere. Ellioquin cessassent offerri. ideo quul lam baberent vltra conscientiam peccati culto res semel mundati. Sed in ipsis conmemora tio peccatorum p singulos annos fit. Imposii bile enim est sanquine thaurorum z bircoruz aufferri peccata. Ideo ingredies mundum di cit. Postiam z oblationem noluisti: corpus au tezaptasti mibi Holocaustomata z pro pecca to non tibi placuerut. Tunc diri. Ecce venio. B. Sepulto domino fignatum est monumentum volnentes lapidem ad oftium monumenti. Ponentes mili tes qui custodirent illum. . . Eccedentes principes sa cerdorum ad pilatum perierunt illum. Ponentes milites qui custodirent illum. Hlle laude Antiphona.

Abors ero mors tua morsus tu? ero iserne. ps Q i serere mei ds. Hūt Pläget eŭ quasi vnigenitu ga inoces ons locutus e. ps. O ne. Hūt Attedute vni uersi populi zvidete polore meŭ. ps. O e, pfundis. Hutipbona. Hporta inseri erue pomine animă meă.

ps. O ominc auribus. Ant. O vos oes qui tran sitis p viam attedite a videre si est volor sicut volor me? ps. L audate dominum de celis. . Laromea requieket in spe. F. Et non vabis sanctu tunm videre comprionem. Hnt. vi Benedictus. Al julicres sede, tes ad monumentum lamentabatur queretes dominus Prime tenebre. ps. B enedictus dominus deus S econde tenebre AD ulieres sedentes ad monumentu rce. Zerne tenebre a poi versetto. O bristus factus est pro nobis obediés vique ad mortem: mortem auté cru cis Propter q veus exaltanit illum 7 vedit illi nomen: quod est super omne nomé. Sinocchioni. Diserere mei de. Luno verso il. B. lastro il. Choro. z infine R espice quesumus. Et poi la la uatione come vilo pra Mymno nella lauatione de piedt. vlcis Ichu memoria Bans vera cordis gaudia Sed super mel zomnia Eins dulcis presentia Hil canitur fuanius Auditur nil iocundius Hil cogitatur dulcius mail and abditud inp tod Quam Tesus dei filius am escarora escalla Quam bonus te petentibus Quaz oulcis erquirentibus Sed quid inuenientibus









Lesus cum sic diligitur dochim dom ente and maicamor no extinquitur bothe O in plum an Acotepescirnec movitur O com interodal a Bedierescit zaccenditur missioned and en Tefus flos matris virginis Amor nostre onleedinis and Muligal a go tibilaus bonor numinis Regum beatitudinis in in immoo Oceniveni rex optime parimemals Pater immense glozie Et fulce clare clarius by manda and bin ed Jam expectans sepins amigne antolog I am persequar plaudib? Ichizhymnis o precibus mandad amon e frui cum celi cinibus le radpol do enoficace Regent To Hur. Aden ma HE ada Kolar me prolongarus eft. Burt Cominus cultodir re. A Lufficio de morti si incomincia absolutamente: a in prima il Souernatore dica sanza altro lantupbona cioc Placebo domino. Et il Choro cominci il Pialmo Bleri quoniam eraudier dominus: vocez orationis mee . Quia inclinauit aure fua mibi: vin viebus meis innocabo. O ircunde derunt me volores mortis: 7 pericula inferni innencrunt me. Tribulationem z volozem in ueniznomen domini innocanizi O domine li

bera afaz meā mificors dne ziustus: z due nf miseret. Qustodies pulos ons: builiarus suz z liberauit me. Conertere ain men i regetua ga viis benefecit tibi. Quia eripuiraiaz mea De morte oculos meosa lachrymis pedes me os a lapfu. Placebo comio iregione vinox. Regem 7c. Hit. Placebo oño in regione vinoz. De domină că tribuzi Anc. Deumibi. Ds. larer clamani: z erandinit me. Tomieli bera aiaz meā a labijs inigs 7 a līgua volosa. Quid det tibi aut gd apponat tibi: ad lingua volosas. Sagitte poteris acure: cũ carbonib? Desolatorijs. Den mibi ga icolatus meg plo gatus é babitaui cu babuáribo cedar multu icola fuit a sa mea. O si bijs q oder st pace craz pacificus cu loqbar illistipugnabarmografis Regem 7c. Ant. Den mibione quia icolat? me? prolongarus eft. Anti Cominus custodit re. Euaui octof meof i môtes ude veiet auxi liu mibi. A nriliu meula duo g fecir celuz terra. No det icomotione pede tui mega dozmuerg custodir te. en cee no vormirabit negs vommer genstodir ilit. Offsenstodir te vomi musiprotectio tha : supermanum derteraz tua per diem sol non pretre megalina per nocté Dominus custodicte abomni malo custodiz at animam tuam dominus. O oniums cufto Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC.

diat introitu tuu z exitu tuu: ex bocnuc z vlaz ifeculu. R. equiem. et lur perpetua. Zint. ominus custodir re ab oi malo custodiar animas tua dominus. Antiphona. & i imquitates. Plalmus. Epfundis clamaui ad te one: one exaudi vocë mea. Hiat aures the intedentes: in vocé deprecationis mee. 8 i inigtates obfua ueris one ge substinebit: uia apud te ppiriatio e: 7 pp lege tua sustinuit te one 8 u stinuit aia mea i verbo ei?: sperauit aia mea i oño. A custodia mactutina vsq3 ad nocté: spe retistiono. uia apud onzmia: 7 copiosa apud cu redeptio. et ipe redimet ist'er om nibo inigtatibo cio. R egeze c. Ant. & i iniqui tates observaueris one: one ge sustinebit. Ant. @ pa nfitebor tibi due in toto corde meo: qui L audisti verba ozis mei. T n ospectu ange loz pfalla nbi:adozabo ad teplu fcus tuu: 7 co fitebornoi tuo. 8 up mia tua queritate tua: qui magnificafti supoenome scum tuu Inq cuqo die inocauero te eraudi me: mltiplicabil Talamea virtute of ofiteat tibi due des regel terre: quandiernt oia verba oris tui et can tet i vijs domi:qm magna e glia domio m ercelsus domins 7 builia respicit: valta aloge cognoscit. si abulanero i medio tribulatio nis vinificabis me: 7 super iraz inimico me orum extendisti manum tuam zsaluum me fe cit dertera tua. Cominus retribuet pro me: domine misercordia tua in seculum opera ma nuuz tuaz ne despicias. R equienm eternam dona eis domine. At lux perpetua luceat eis D. Hudini poce de celo dicetem mibi. R. Beati mor tui qui in domino moziuntur. Ad magnificat. Ant. Omne quod oat mibi pater. Agnificar anima mea dominuz. Et exul tauit spiritus meus: in deo salutari meo. Quia resperit bumilitatem ancille sue: ecce e nim er boc beatam me vicent omés generatio nes. Quia fecit mibi magna qui potes est: z fanctum nomen eius. Ot misericordia eius a progenie in progenies timentibus euz. Recit potetiam in bracchio suo: dispersit superbos: méte cordis sui. Deposuit potentes de sede: r exaltauit bumiles. Exurientes ipleuit bo. nis: voinites dimisit inanes Suscepit israel puer sum : recordatus misericordie sue. gi cut locutus est ad patres nostros abraam:7 se minicius in sccula. Requiem eternam dona eis one. Rierlur ppetualucear eis. Anni. Omne quod oat mibipater ad me veniet reus qui ve nit ad me non eijciam foras. Sipoi fidica pater no ster. Secreto tutto perinsino Ad The nos inducas in temprationem. Ethidice poi ilplalmo

Il Auda anima mea dominum landabo dominum i vita mea: psalla deo meo quandiu fuero. Nolite pfidere in principibus: in filijs bominum in quibus no est salus. A ribit spiritus eius z revertet in terram suaz: in illa die peribut omés cogitationes eox. Bieatus cui? deus iacob adiutor eius: spes eius in domino deo ipsius qui fecit celuz terraz mare toia q in eis sunt. ui custodit veritatem in seculu: facit indicium iniuriam patientibus vat escaz erurientibus. Dominus soluit compeditos: vominus illuminat cecos. To ominus erigit e lisos: ons virigit instos. O ominus custodit aduenas pupillum z viduam suscipiet: zvias peccator disperder . R egnabit ons in secula veus tuus syon: in generatione & generatione R equiezeternam dona eis domine. Atlur perpetua luceat cis. &. A porta inferi. B. Errue one animas cop. . R equiescant i pace. R. Ame. & pomine exaudi oratione meam. R. Et clamor meus ad te veniat. Beinde vicunt tres subscripte orationes sub ma nominatione. Diatione pe sacerdoti morti. Eus ginter apostolicos sacerdotes famu llos tuos pontificali seu sacerdotali fecisti dignitate vigere: presta quesumus vi cor quo 93 perpetuo aggregentur consortio. Diatione per pin fratelli vella compagnia morti.

Eus venue largitor zbumane salutis ama tor: quesumus imensam clementiam tuaz vt nostre cógregationis fratres sorores propi quos z benefactores nostros qui er loc seculo transierút: beata maria semper virgine interedete cú omibus sanctis tuis: ad ppetue bea titudinis consortiú peruenire concedas: per.

Diatione per tutti emotti ap autici ood

Idelium deus omniñ coditor z'redeptor animabus famulorñ famularum quarin remissioné cunctorum tribue peccatorum: vi indulgentiam quaz semp optauerñt: pijs sup plicationibus cosequant. Qui viuis z regnas cuz deo patre i vnutate spús sci dus posa secula sciorñ. Imé. Oranoe ppadre a madre monis

Eus qui nos patré z matré bonorare pre cipisti: miserere clemèter animab? patris z matris mee: eoruque peccata dimicte me qz cu eis i cterne claritatis gaudio sac videre: p.

On Diarione per vno foto morrow may ominios

Thelina domine aurem tuaz ad preces no stras quibus misericordiam tuam suppli ces deprecamur: vi animam famuli. A. quaz de hoc seculo migrare untisti: i pacis ac lucis regione costituas z sanctorum tuoruz inbeas este cosorté: posmi nrm. 20.8. Requié eternaz dona eis ose. E. et lux perpetua luceat cis. 8. Re

quiescant i pace. R. A men. B. A nime eou t anime oium fidelium vefunctor u per misericordia vei requie feant in pace. R. Zimen. Hluocturno oua. ff. chori Ri comicino absolutamete lonnitatorio. Regem cui oia viunt Clenite adorem? . R. il. Cbo. R. egem cui oia vinunt Clenite adoremus, iff. leguirino. We nite exultem9 vão: iubilemus veo salutari no stro: Preoccupemus sacië eius i cofessione zi pfalmis inbilentus ei. Lbo R egez cui oia viunt venire adozemus. J. Q. uoniā dus magnus dis rer magnus sup oes deos: quonia nó repellet ons plebe sua: ga i manu ei9 sunt oes fines terre: valtitudies motiu ipse ospicit. Lbo. We nire adozemus. f. Quonia ipius e mare ripe fe cit illud: 7 aridaz fundauer ut manus ei? Tent te adorem? ¿ pcidam? ante veu ploremus co zā dio g fecit nos ga ipse e dis dus noster nos auté pols eis zones pascue eis. Lbo Regé cui oia vinur Genite adozem?. f. Modie si voce eius andieritis:nolite obdurare corda vestra Dici eracerbationez secundum diem temprationis in deserto: vbi temptanerut me patres vestri phauerut z viderut opa mea Lbo. Centeado zemus. F. Quadraginta annis proximus fui: generationi buic: voiri semp bij errat corde: ipsi vero nó cognonerunt vias meas: gbus in raui in ira mea: si introibūt i regem mea. Lbo

Regem cui omnia vinunt Clenite adozemus. Re quiem eternam dona eis domine: z lur perpe tua luceat eis. Cenite adoremus. Regem cui om nia vinunt. a eniteadoremus. Sanza altro bymno stando alleggio edue. ff. yno verso loro: lalero ileboro Erba mea auribus per / Ant. Birige. ps. cipe domine: intellige clamozem meum: Thrende voci orationis mee: rer mens zous meus. Q uoniam ad te orabo domine: mane erandies vocez meam. Dane astabo tibi z vi debo: quoniam nó deus volens iniquitates tu es. negs babitabit iurta te malignus: negs p manebūt iniusti ante oculos tuos. Odisti om nes qui operantur iniquitatez: perdes omnes qui locuntur mendacium. Qirum sanguinuz z volosum abbominabitur vominus:ego auz tem in multitudine misericordie tue. Introis bo in domum tuam: adorabo ad templum fan ctum tung: in timeze tuo. Tomine dedur me in institia tua propter inimicos meos: dirige in conspectutuo viam meam. Q uoniam non est in oze eox veritas: cor eox vanum est. Se pulcruz patens est guttur eox: linguis suis do lose agebant: indica illos deus. Decidat a co aitationib9 suis: secundum multitudinem im pietatum corum expelle cos: quoniam irritaz uerut te domine, et letentur des quisperant

in te: in eternum exultabut 7 babitabis in eis ot gloriabunt in te omnes qui viligut nomé ruum: quoniam ru benedices iusto. Domine vt scuto bone volutatis tue cozonasti nos. R. e quiem eternam dona eis domine. et lur per petua luceat eis. Antiphona. Dirige domie deus mens in cospectu tuo via mea. Anti. Louertere. ps Ominene in furoze tuo arguas me:neq3 ? ira tua corripias me. Q iserere mei domi ne quonia infirmus suz sana me domine: quo niam coturbata sunt omnia ossa mea. extani ma mea turbata est valde: sed tu domine vsq3 quo. O ouertere domine r eripe anima mea: saluum me fac propter misericordiam tuam: Q uoniaz nó est in morte qui memor sit tui in inferno auté quis confitebitur tibi. Laborani i gemitu meo: lauabo p singulas noctes lectu meuz: lachrymis meis stratum meuz rigabo. murbatus est a furoze oculns mens inuetera. ni inter oes inimicos meos. Oiscedite ame omnes qui operamini iniquitatem: quonia ex audiuit dominus vocem fletus mei. Eraudi uit dus deprecatione meaz: domins oratione meam suscepit. Ernbescant & coturbent vebementer oes inimici mei: puertatur z erube scant valde velociter. R equiem eternaz. et Lur perpetua. Antiphona. L'onvertere domine: 2

teripe animam meam : quoniam no est in morte qui me mor sie tui. Antiphona. In equando. Platinus. Omine deus meus ite sperani saluuz me fac: ex omibus persequeribus me z libera me. N equando rapiat vi leo animā meā duz no est qui redimat nego qui salu faciat. Too. mine deus mchi feci istud: si est inigras in ma nibus meis. Stireddidiretribuentibus mibi mala: vecida merito ab inimicis meis inanis Wersequatur inimicus animā meam z có pre bendat z coculcet in terra vitaz mea: z gloziaz meazi puluere veducat. Exurge domine in ira tua: 7 exaltare in finibus inimico y meoy. et rurge domine deus meus i precepto quod mandatti: z synagoga populoz circudabit te. et troopter banc in altu regredere: dominus indicat populos. Indica me domine secudi institiam mea z secundă inocentia meanisup me cosumetur nequitia peccaror e diriges in ftum scrutans corda vrenes deus. Imfuzad intoriu meu a oño qui saluos facir recros coz de. Deus inder instus fortis 7 pariens nugd irascit psingulos vies . In isi conersi fueritis gladium fuum vibrauit: arcum fuu terendirez parauitillum. Etineo parauit vafa morris: fagittas suas ardentibus effecit. Ecce partu rije iniustitiaz concepit volozem: z peperirini

quitatem. Lacum aperuit z'effodireum: z in cidit in soueam quam fecit. Convertetur vo lozeins in caput eins: zi verticem ipfins inizi quitas eins descédet. Confitebor domino se cundum institiam cius: 7 psallam nomini do minialtissimi. Requie eternam dona eis do mine. Ot lur pperua luceat eis. Ant. Acqua do rapiat ve leo animam meam onz nó est qui redimat neque qui falui faciar. D. Collocer eu vontinus. Cum pricipibus populi sui. B. Aporta inferi. V. E rue comine animas corum. Pater noster. Scarcio fino ad rienos. D. Ene nos inducas i reptationem. Be Ged libe. Bipoi sidichino lelectioni sanza vire inbe vone benedicere y langa in auté one . Lecrione prima Arce miloi domine: nilvil enim funt dies mei. Duid é bomo: quia magnificas euz: ant quid apponiserga euz cor tuur difitas eu oduculo e subito probas illum Asquo non parcis mibi:nec dimittis me vi gluria falina mea. Peccani quid faciam tibio cuftos bomis nua Quare possistime conarificibi: z factus fum nithemeripfi granis Lur no tollis pecca thu meu: z quare no aufers iniquitates meas Ecce nuci pulnere vormia: rimane meque fieris non subsistam. R. L'redog redemproz meus viuit: 7 in nouissimo vie de terra surrecturus sus Et in carne mea videbo veum fatuatorem meum it kij

20. Oné visurus sum ego ipse r non alius: r oculi mei conspecturi sunt. Et in carne mea videbo veum saluato rem meum.

Deconda lectione.

Edet animam meam vite mee: vimittam aduesum me eloquium meuz. Loquar in amaritudine anime mee vicam deo noli me o dennare. Indica mbi cur me ita indices: Hū, quid bonum tibi videt: si calunieris z oppri mas me:opus manuum tuax 7 confilium im piox adiunes: Munquid oculi carnei tibi funt aut sicut videt bomo ita z tu vides: Aunquid ficut dies bominis dies tui 7 ani tui ficut bu mana funt tempora: Elt gras iniquitate meaz T peccaru meuz scrupteris Et scias quia nibil impiuz fecerim cuz sit nemo qui de manutua possit eruere. K. Qui lazarum resuscitasti ad mo unmerum feridum. Lu eis domine dona requiem 7 lo cum indulgentie. & Qui venturus es indicare viuos 7 mortuos 7 feculum per ignem. Lu eis domine dona requiem 7 locum indulgentie. L'ectione tersa?

Inus tue domine fecerunt me z plasma, nerût me totuz incircuitu: z sic repête pre cipitas me. Abemento queso opsicut lutum se ceris me: z in puluerë reduces me. Mon ne si cut lac mulsisti me z sicut caseum me coagula sti: Pelle z carnibus vestisti me: osibus z neruis compegisti me. Elitam z misericordiaz tri

buisti mibi: z visitatio tua custodiuit spirituz meum. K. Bomine quando veneris indicare terra vbi me abscondam a vultu ire tue. Quia peccani nimis in vita mea. D. Commissa mea panesco a ante te esu beico: où venenis indicare noli me condemnare. Quia peccaui numis in vita mea Requiem eternam cona eis comine. Quia peccaui nimis in vita mea. do nocturno. Antiphona. 3 n loco pascue. Ominus regit me znibil mibi vecrit î lo co pascue: ibi me collocauit. glup aquaz refectionis educauit me:animam meam conuertit. Et edurit me super semitas infitie: propter nomen fuum. nam z si ambulaucro i medio ombre mortis:no timemo mala:quo niam tu mecues. Wirga tua z baculus tuus ipfa me consolata sunt. p arasti in conspectu tuo mensam: aduersus eos qui tribulant me. I mpinguafti in oleo caput meum z calir me us inchrians quam preclarus est. et miscris cordia tua subsequatur me omibus dicbus vi te mee. Ot vi inhabitem in domo oni: in lon guudine dierum. R equiem eterna dona eis bomine. A tlur perpetua luceat eis. Anti. In loso pascue ibi me collocauit Ant. & elicta. ps. Bte domine lenaui animaz meam: deus meus in te confido non erubescam. 11 eq3 irrideant me inimici mei: z enim vniuerfi qui kin

sustinent te non confundentur. O onfundant omnes iniqua agétes: sup vacue. Ot ias tuas Domine Demonstra mibi: 2 semitas tuas edo ce me. O irige me in veritate tua & doce me quia tu es saluator me9:7 te sustinui tota die: R eminiscere miserationum tuarum domine misericordiarum tuarum que aseculo sunt. O elicta inventutis mee rignorantias meas ne memineris. 8 ecundu mifericordiam tua memento mei: tu propter bonitatem tuam do mine. O ulcis & rectus dominus propter boc legem dabit delinguentibus in via. O iriget mansueros in indicio: vocebit mites vias suas. T ninerse vie domini misericordia z veritas requireribus testametum eius z testimo nia eius 12 copter nomen tuum domine propitiaberis peecato meo multuzest eni. Quis est bomo qui timet dominum legem statuit ei in via quam elegit H nima eius in bonis de, mozabitur z semen eius bereditabit terram. R irmamentum est dominus timentibus eu: testamétum ipsius vt manifestet illis. O cu li mei semper ad dominum: quonia ipse eucl let de laqueo pedes mos R espice ime emi serere mei:quia vnicus 7 paup sum ego. Inri bulationes cordis mei multiplicate sur: de ne cessitatibus meis erue me Nide bumilitates meam z laborem meuz: z dimitte vniuersa de licta mea. R espice inimicos meos quoniam multiplicati sunt: z odio iniquo oderunt me. Custodi animam meam z erue me: non erubescam quoniam speraui in te. Innocentes z recti addeserunt midi: quia sustinui te. Libe ra deus israel: ex omnibus tribulationibus su is. Antiphona. Belicta inuentutis mee z ignorătias meas ne memineris domine. Entiphona. Crez do videre. Psalmus.

Ominus illuminatio mea: 7 salus meaquem timebo. Tominus protector vite mee:a quo trepidabo. Oum appropriant super me nocentes: vt edant carnes meas. Qui tribulant me mimici mei:ipsi infirmati sunt ? ceciderut. Bi consistant aduersum me castra non timebit cormeum. Bi exurgat aduersuz me prelium: in bocego sperabo. Onam pecij a domino banc requiram: vr inbabitem in do mo domini omnibus diebus vite mee. or vi deam voluntatem domini: 2 visitem templuz eius. Q uoniam abscondit me in tabernaculo suo: in die malorum protexit me in abscondito tabernaculi sui. In petra exaltauit me: 7 nunc exaltauit caput meuz super inimicos me os. aircuiui z imolaui i tabernaculo ei bo. stia vociferationis catabo: 2 psalmū dica dho kiiii

Exaudi vocem meam qua clamani ad te: mi serere mei veraudi me. pibi dirit comenm erquisiuit te facies mea faciem tuam domine requiram. neadnertas faciem tuam ad me: zne declines in ira a seruo tuo. H diutor me us esto ne verelinguas me : negs despicas me deus salutaris meus. Quoniam pater meus mater mea dereliquerut me: dominus aute assumpsit me. Tegem pone mibi domine in piam tuam: 7 dirige me in semitam rectam p pter inimicos meos. netradideris me i ani mas tribulantium me: quoniam infurrererut in me testes iniqui: 7 metita est iniquitas sibi. or redo videre bona domini: i terra viuëtiuz. er pecta dominus viriliter ager cofortet cor ruum 7 sustine dominum. Requiem eternaz vona eis vomine. Et lur ppetua luceat eis: Antiphona. L redo videre bona domini in terra viué tinn. p. Collocet eos cum principibus. R. Cum pri cipibus populi fui. Pater noster. Lectione quarta. r Esponde mibi quatas babeo iniquitates z peccara: scelera mea z velicta ostede mi bi. Lur facie tua abscodis: 7 arbitraris me ini micum tuum: Lontra folium: quod a veto ra pitur oftendis potetiam tuam: 7 ftipulam ficcam persequeris: Scribis eni contra me ama ritudines z consumere me vis peccatis adole scétie mee. Posuisti î nerbo pedes meos: 7 ob seruasti omnes semitas meas: 7 vestigia pedum meox cosiderasti? Qui quasi putredo co sumendus sum: 7 quasi vestimentum quod co meditur a tinea. R. AD emento mei oeus: quia ve tus est vua mea. Thec aspiciat me visus bominis. De prosudis clamani ad te vomine: vomine exaudi vo cem meam. Thec aspiciat me visus bominis.

Lectione quinta.

Omo natus de muliere : breui viues tem pore repletus multis miserijs. Qui quasi flos egreditur 7 conteritur 7 fugit velud vm. bra: 7 nunquam in eodem statu permanet. Et Dignű Ducis super buiuscemodi aperire oculos tuos: 7 adducere eu tecum i indicio. Quif potest facere mundum de immudo conceptus semine: Monne tu qui solus est Breues dies bominis sunt numerus mensiuzeius apud te eft. Lostituisti terminos eius qui preteriri no poterunt. Recede ergo paululum ab eo vt qui escar donec optata veniat: 7 sicut mercenarij vies eius. K. Wen mibi vomie quia peccani nimis in vita mea quid faciam miser: vbi fugiam: nisi ad te ve us meus miserere mei . Bum veneris in nouisimo vie. & . A nima mea turbata est valde: sed tu one succurre ei. Bu veneris i nonissimo vie. Lectione sexta. Cismibi boctribuat vt in inferno prote

gas me z abscondas me: donec pertraseat fu rortuus: 7 constituas mibi tempus in quo re corderis mei. Putas ne mortuus bomo rursu viuat: Lunctis diebus quibus nunc milito ex pecto donec veniat immutatio mea. Tocabis me z ego respondebo tibi:operi mannum tua rum poriges verteram: tu quidez gressus me os vinumerasti: sed parce peccaris meis. R. The recorderis peccata mea domine. Bum veneris in dicare seculum per ignem. v. Birige domine deus meus in cospectu tuo viam meam. Bum veneris indi, care feculum per ignem. In tertio nocturno. An tiphona & omplaceat. Apectans expectani dominum: 2 intendit mibi. et exaudiuit preces meas: 7 e durit me ve lacu miserie: 2 de luto fecis. et statuit supra petră pedes meos: 7 direcit gres sus meos. Ot immisit in os meum canticum nouum:carmen deo nostro. Widebunt multi 7 timebunt: 7 sperabunt in domino. Beatus vir cuius nomen domini speseius: 7 non resperit i vanitates: 7 insanias falsas. Oulta fe cisti tu domine deus meus mirabilia tua: 7 co gitationibus tuis : non est qui similis sit tibi. Annuntiani z locutus sum: multiplicati sunt super numerum. Sacrificium z oblationem noluistiaures autes perfecisti mibi. olocau ftuz:7 p peccato meo nó postulasti túc diri ec ce venio. In capite libri scriptum est de me: vt facerem voluntatem mam deus meus vo. lui 7 legem tuam in medio cordis mei. H n. nuntiaui institiam tuam in ecclesia magna: ec ce labia mea no proibebo domie tu scifi. I u stitiam tuam non abscondi in corde meo: veri tatem tuam z salutare tuum diri. n on absco di misericordiam tua: 7 verutatem tuam a cocilio multo I u autem domine ne longe facias miserationes tuas a me misericordia tua z veritas tua semper susceperunt me. Q uonia circundederunt me mala: quorum non est nu merus: coprebenderunt me iniquitates mee: 7 non potui vt viderem. Q ultiplicati sunt su per capillos capitis mei : 7 cor meum dereliquit me o oplaceat tibi domine vt eruas me bomine ad adiunandum merespice. ofun dantur & reuereantur simul: qui querunt animam meam vt auferant eam O onuertantur retrossum z renereantur qui volunt mibi ma la R erant confestim confusionem suam qui vicunt mibi enge enge. A rultent z letentur super te omnes querentes te:7 dicant semper magnificetur disqui diligunt salutare tuum

Ogo auté mendicus sum 7 pauper dominus sollicitus est mei. A diutor meus 7 protector meus tu es: deus me? ne tardaueris. R egez eternam dona eis domine. A t lux perpetua luceat cis. Antiphona. L'omplaceat tibi domie; vi eripias me domine ad adiuuandum me respice. Anti-Beatus qui intelligit super. Sana. ps. egenum 7 pauperem: i die mala liberauit

egenum 7 pauperem: i die mala liberauit eum dominus. O ominus coseruct eum q vi uficet eum 7 beatum faciat eum in terra: 7 no tradat eum in amimam inimicoru eius. To minus opem ferat illi super lectuz volozis ei? vninersum stratum eins versasti i infirmitate eins. & go viri vomine misercre mei: sana a nimam measquia peccaui ribi. I nimici mei Dixerunt mala mibi: quando movietur z peribit nomé ei?. Et s'ingrediebatur vi videret vana loquebatur: cor ems congregabit iniqui tatem sibi. ex grediebatur foras: 7 loquebat in idiplum. H duerluz me fulurrabat omés inimici mei aduersum me cogitabăt mala mi bi. Cerbum iniqui constituerunt aduersum me nunquid qui dormit non adijeiet vi resur gat. at enim bomo pacis mee in quo speraui : qui edebat panes meos: magnificaun fuper me supplantationem. Tu autem domine miferere mei z refuscita me: z retribuam eis.

In boc cognoui quoniaz voluisti me quoniaz non gaudebit inimicus meus super me. De autem propter innocentiam suscepisti z costr masti me in conspectu tuo in eternum. Bene dictus dominus deus israel a seculo: z in secu lum siat siat. Requiem. Et lux per. Ami. Sana domine animă meam: quia peccaui tibi; Ant. Dislimus.

Gemadmodum desiderat ceruus ad fon tes aquax: ita desiderat anima mea ad te deus. Sitiuit anima mea ad deum fontez vi uum quando veniam z apparebo ante faciem dei. Ruerunt mibi lachryme mee panes die ac nocte: ou vicitur mibi quottidie vbi est de, us tuns. Tec recordatus sum z efudi in mea nimam meam: quoniam transibo in locum ta bernaculi admirabilis vsq3ad domū dei. In voce exultationis 7 cofessionis sonus epulan. tis. Quare tristis es anima mea: 7 quare con turbas me. 8 pera in deo quoniam adbuc co fitebor illi salutare vultus mei 7 deus meus. Hdmeipsum anima mea coturbata est prop terea memor ero tui de terra 102 danis 7 ermo nija monte modico. H byssus abyssum muo cat:i voce cataractantuaruz. O mnia crcelsa tua 7 fluctus tui super me transierut. In die madauit dominus misericordiam suamez no

cre canticum eins. Apudme oratio deo vite mee: dică deo susceptor meres. Quare oblin tus es mei 7 quare contristatus incedo ouzaf fligit me inimicus. Oum confringutur offa mea exprobaucrunt mibi: qui tribulat meini micimei. Tum vicunt mibip fingulos vies vbi est deus tius ... Quare tristis es aía mead z quare conturbas me. Spera in deo quonia adbuc confiteboz illi salutare vultus mei z de us mens. Requiem eternam dona cis domi ne. Et lux ppetua inceateis. Uniphona, St tinit anima mea ad ocum fontem vinum: quado venia a apparebo ante faciem oci . . Be tradas bestijs aniz mas confitentes tibi. Bi Et animas pauper um tuoz ne obtinifearis in finem a Paternofter . Lectione vii Piritus meus attenuabitur: dies mei brei miabunt: 7 folum mubu sup est seputebri. Tho peccaniz i amaritudinibus moiatur ocu lus me?. Libera me domine & pone me iurta te cuiusuis manus pugnet etra me. Dies mei transierut: cogitationes mec distipate sunt to? quentes commenmenoctem verterüt in diem: z rursus post renchas sperolucem . Sisustia nuero infernus domus mea esta a in tenebris ffrauilectulu menz. Putredini foiri pater me? es mater mea 2 so202 mea vermibns. Thiest erconune prestolatio mea: patientia mea: tu es domine deus meus. Que ecemtem me quot tidic a non me penitentem timor morris conturbat me quia in inferno nulla estredemptio miserere mei deus r falua me de cus in nomine tuo faluum me fac cin virtute tua libera me. Quia in inferno nulla est redem prio miserere mei veus a salua me. Lectione octana. Ellimee confimptis carnibus adbesit os meum: voerelicta funt tantumodo labía circa dentes meos. Adifereminimei: miscre mini mei saltë vos amici mei:quia manus do mini tetigit me. Quare pfequinini me sic de us:7 carnibus meis saturamini & Duis mibi boc tribuat ve scribatur sermones mei: Quis mibi det vt exaretur in libro stilo ferred: 2 plū bilamina vel celte sculpant in silice : Scio eni oredemptormens vinit zi nouissimo die de terra furrecturus suz: 7 rursuz circudaboz pel le mea: zin carne mea videbo den falnatozem meum. Que visurus sum ego ipse z oculimei conspecturi funt anomalins mecpofita beceft fpes mea in finu meo. 18 domine fecundum ap tum meum noli me condemnare: nibil dignum in conspecin tuo egi. Ideo oeprecor mnicharem ruam vi in Deus deleas iniginentem menz. vi Mimplius lana me ab iniquitate mea ra peccaro meo miurda men Ideo ve precor maightatem tham yt ru deus deleas iniquitatem imeam and the minimusely Lectione nona.

Clare de vulua eduristi me: qui viinam ? sumprus essezne octus me videret: fuissé quasi qui no essem de viero translatus ad tumulum. Hunquid nó paucitas diez meoz finiek breui. Dimitte me ergo vt plangam paululum volozem meum antequá vadaz z nó re uertar ad terram tenebrosam: 2 opertam moz tis caligine. Terraz miserie z tenebrarum vbi vmbra mortis: 7 nullus ordo sed sempiternus borror inhabitat. R. Zibera me vomie de vijs in ferni qui portas ereas confregisti visitasti infernum: voedisti eis lumen vr videret te: qui erat in penis tene bray. . Llamantes 7 vicentes: aduenisti redemptor noster. Qui erant in penis tenebrarum. Requiem eter nam vona eis vomine. Qui erat. Et vicitur semper in fine trium vigiliaru aliud responsoziu z no vicitur nisi in secundo de post festum omniŭ sanctorŭ zi obitu fra trum 7 fotorum. B. Z ibera me domine de moste eter na in oie illa tremeda. Quando celi mouedi funt z ter ra. Bum veneris indicare feculu per ignem. v. I remés factus sum ego timeo: oum viscussio venerit atq3 ventura ira. Quando celi. V. Dies illa vies ire cala, mitatis a miserieroies magna a amara valde. Buz ve neris. . R equiem eternam dona eis domine 7 lux p petua luceat eis. Revertif a capite. Libera me domine. viqs ad Tremes. Alle laude Ant. Exultabut. Flerere mei deus secundum magnam mi

fericordiaz tuaz. et secundu multitudine mi serationű tuay: vele iniquitate mea. Ampli? laua me ab inigtate mea: za peccato meo mū da me. Quonia inigtate meazego cognosco: z peccatu meuz contra me est semp. Tibi soli peccaui z malū cozā te feci: vt iustificeris i ser monibus tuis z vincas cum iudicaris. Acce eni in iniquitatibus coceptus suz: 7 i peccatis cocepit me mater mea. Acce eni veritate di lexisti: incerta z occulta sapientie tue manife, stastimibi. Asperges me one bysopo z mun dabor: lauabis me: rsup niue dealbabor. Hu ditui mco dabis gaudiū z letitiā: z epultabūt osta bumiliata. Huerte faciem tua a peccatis meis: roës inigtates meas dele, coi muduz crea i medus: 2 spuz rectu innoua i viscerib? meis. ne proifcias me a facie tua e spuz scuz tuu ne auferas a me. R edde mibi letitia falu taristui: 2 spu pricipali cofima me. Tocebo iniquos vias tuas : 7 ipijad te puertent. Ti bera me de sanguinibus dus dus salutis mee z exultabit ligua mea institia tua. The labia mea aperies: 208 meu annutiabit laudez tuā o m si voluisses sacrificius vedisses: viigs bo locanstis nó velectaberis. sacrifició veo spi ritus cotribulatus cor cotritu a builiatu deuf no despicies. Benigne sac oñe i bona volúta

te tua syon: vt edificent muri bierusale. The acceptabis sacrificiú institic oblationes 7 bo locausta: tunc imponét sup altare tuum vitulos. Requiez eternam dona eis die. et lux perpetua luceat eis. Zit. Exultabunt domino ossa bumiliata. Antiphona. E raudi comine. ps. E decet bymnus deus in syon: 7 tibi red detur votum i bierusalem. ex raudi 02a/ tionem meam :ad te ois caro veniet. Terba iniquoz prenaluerut sup nos: 7 impietatibus nostris tu propitiaberis. Beatus quez elegifti zaffumpfifti: inbabitabit i atrijstuis. Re plebimur in bonis domus tue: sanctū est tem plum tuŭ: mirabile in equitate. A raudi nos deus falutaris noster: spes omniu finium ter re z in mari longe. Dzeparans motes i virtu te tua: accitus potentia: qui coturbas profun dum maris sonum fluctuum eius. Turbabū tur gentes e timebut qui babitant terminos a signistuis: exitus matutini z vespere delecta beris. Wisitasti terram z inebriasti eaz multi plicasti locupletare cam. A lume dei repletu est aquis parasti cibu; illo; quonia ita est pre paratio eins. R inos eins inebrians multipli ca genimina eins instillicidijs ei9 letabit ger minas. B enedices cozone anni benignitatis tue z capitui replebunt vbertate. piquefeet

speciosa deserti: regultatione colles accingen tur. I nduti funt arietes ouium: 2 valles abu dabunt frumero: clamabut z eni bymnum vi cent.R equié eterná dona eis die. et lupp petua luceat eis. Ant. E raudi domine orationes mea ad te ois caro veniet. Hat. A eluscepit. ps. Eus dus meus:adte de luce vigilo. 8 i tiuit in te anima mea qua multipliciter ti bi caro mea .I nterra descria i via z i aquo fa: sic in sancto apparui tibi: ve viderem virtu tem tuam z gloriam tuam. uonia melior e misericordia tua super vitas: labia mea lauda bunt te.8 ic benedicam te in vita mea: 7 i no mine tuo legabo manus meas. & icut adipe z piquedine repleatur anima mea: 7 labijs ex ultarionis laudabit os meum g ic memo: fui tui super stratuz meŭ in matutinis meditaboz in te: quia fuisti adinto: mens.et t in velame to alax tuax exultabo adbesit anima mea post te me suscepit dertera tua. psi vero in vanu quesierunt animam meam: introibunt inferio raterre: tradent in manus gladij: partes vul pinn erunt.R ex vero letabitur in deo: lau, dabūtur omnes qui iurant in co: quia obstruc tum est os loquentium iniqua. Eus misereatur nostri 7 benedicar nobis illuminet vultum suum saper nos z mise

reatur nostri. Ut cognoscamus in terra viaz tuā:in omnibus gentibus salutare tuū. O ofi teantur tibi populi deus: confiteantur tibi po puli omnes. Li etent z exultent gétes quonis iudicas populos in equitate: z gentes in terra dirigis O ofiteant tibi populi deus: ofiteat tibi populi omnes: terra vedit fructum suuz. B enedicat nos deus dus noster: biidicat nos Deus: 7 metuat eum des fines terre. R egem eternam. Elux perpetua. Ant. Ad e sukcepit vextera tua vomine. Ant. A porta inferi. 198. Bo diri in dimidio diez meoz: vadazad portas inferi. uesiui residuuz annoruz meox: viri no videbo viim veum i terra viue tium:no aspiciam bomine vltra z babitatoze quietis 5 encratio mea ablata est z couoluta est a me quasi tabernacula pastoz pecifa est velut a terente vita mea où adbuc ordirer suc cidit me de mane vsq3 ad vesperaz finies me. 8 perabam vsq3ad mane quasi leo sic contrinit oia offa mea o e mane vsq3 ad vesperam finies me ficut pullus birudines fic clamabo: meditaboz vr columba. Hittennati sunt oculi mei suspicientes in crcelso. O omine vim pa tior responde pro me quid dicam aut quid respondebit mibi cum ipse feceri R ecogitabo tibi ocs annos meos i amaritudine aie mee. Oomine si sic viuit: 7 in talibus vita spiritus mei compies me z viuificabis me: ecce in pa ce amaritudo mea amarissima. Tu auté erni stianimam meaz vt nó periret: proiecisti post terquztuuzoia peccata mea. Quia non infer nus cofitebit tibi:negz mors laudabit te: non expectabut qui descendunt i lacum veritatem tuaz. O inens vinens ipse cofitebit tibi: sicut zego bodie pater filijs notaz faciet veritatem tuam. Domine saluum me fac: 7 psalmos no stros cantabimus cúctis diebus vite nostre in Domo ofii. Requie eterna. Et lur ppe. Hit A porta inferi erue one alas corum. A nt Ois. ps. Mudate dominuz de celis: laudate euz in crcelsis. Laudate eu omnes angeli eius: laudate eum oes virtutes eins. Laudate euz sol z luna: laudate euz oes stelle z lume. Lau date eum celi celox: 7 aque que sup celos sunt laudet nome domini. Quia ipse dixit & facta funt: z ipfe madauit z creata funt. Statuit ea in eternum zi seculum seculi:preceptū posuit z no preteribit. Laudate oño de terra: oraco nes zoesabysti. Ignis grando nix glacies: spiritus procellaz que faciút verbúcius. Qó tes vocs colles ligna fructifera vomés cedri. Bestie z minersa pecora: serpétes z volucres pennate. Regesterre zomnes populi:prinliii

cipes 7 omés indices terre. I unenes 7 virgi nes senes cũ iuniozib9 laudet nome oñi:ga ex altatu é nomé eins solius. O onfessio eins su per celuz terră: z eraltauit comu populi lui. n ymnus omibus fanctis eius filijs ifrael po pulo appropinquanti fibi. Antate domino căticum nouű: laus cius i ecclesia sanctoz. Detetur israel i eo qui fecit eu: z filie syon exultent in rege suo. Tau dent nomé eius in choro: in tympano e pfalte rio pfallant ei. O nia beneplacituz est oño in populo suo regaltanit masuetos in salutem. exultabunt sancti in gloria: letabunt in cubi libus suis. Exultationes dei in gutture eox: z gladij ancipites in mambus eoz. H d facië dam vindictaz in nationibus: in crepationes in populis. H dalligandos reges eox in com pedibus: 7 nobiles eox i manicis ferreis. Ot faciant in eis indicium coscriptuz: glozia bec est omnibus sanctis eius. Audate dominuz in sanctis eius: laudate eu in firmamento virtutis eins. Tauda> te eum i virtutibus eius: laudate euz secundū multitudinem magnitudinis eius. I audate eum in sono tube: laudate eum i psalterio z cy thara. E audate eum in tympano z chozo:laŭ date eum in cordis 7 organo. I audate eum i

cimbalis bene sonantibus: laudate eum i cim balis iubilationis omnis spiritus laudet vominum. Requiem eternam dona eis domie Atlur ppetua luceat eis. Antiphona Omnis spiritus laudet vominum. v. Andini vocem ve celo vicentem mibi. B. B eati mortui qui in vomino mo tiuntur. Antiphona Ego fum Lanticum Zicharie 2 Enedictus dominus deus israel: quia vi Istanit z fecit redemptionem plebis sue. et erexit comu salutis nobis in domo dauid pueri sui. Sicut locutus est per os sanctoruz qui a seculo sunt prophetax eins. Salutez ex inimicis nostris: 7 de manu omnium qui ode rūt nos. Ad faciendam miscricordiaz cuz pa tribus nostris: 7 memozari testamenti sui san cti. Lusiuradum quod iurauit ad abraam pa trem nostrum daturum se nobis. Ot sinetiz more de manu inimicorum nostrorum libera ti serniamus illi. In sanctitate z institia cora ipso omibus diebus nostris. Et tu puer pro pheta altissimi vocaberis: pibis eni atc faciez di:pararevias ei9. Hd dada scietia salutis plebiei9: i remissioné peccator cor. Der viscera misericordie dei nfi: in quibus visitauit nosociés exalto. Illuminar bis q i tenchis z vmbra mortis seder ad virigedos pedes no stros i via pacis. Regezeterna Ot lur. But. Lini

E go sus resurrectio a vita: qui credit i me etia si mor tuus fuerit vinet: 2018 qui vinit 2 credit in me no mos rietur i eternű. R byrieleison, Cbristeleison, Kby rieleison. Dater noster. D. Et ne nos inducas in ten tationem. B. S ed libera nos a malo. Pialmus. E profudis clamani ad te vomine: vomi ne eraudi vocem meam. Hiat aures tue intendentes: in voce3 deprecationis mee. Si iniquitates observaueris one: domie quis su stinebit. Quia apud te propitiatio e: 2 prop. ter legem tua sustinuit te domine. Sustinuit anima mea i verbo eius:sperauit anima mea in domino. H custodia matutina vsq3 ad noc tem: speret israel in domino. Quia apud do minū misericordia: z copiosa apud eum rede ptio. et ipse redimet israel ex omnibus inig tatibus eins. R equiem eternaz dona eis do mine. et lux perpetua lucear eis. v. Aporta inferi. R. E rue domine animas cor ű. B. R equie. fcant in pace. B. Amen. D. Bomine exaudi oratio nem meam. R. Et clamor meus ad te veniar. @ re mus. Digrione pe sacerdoti mosti. Eus qui inter apostolicos sacerdotes famulos tuos pontificali: sen sacerdotali fe cisti dignitate vigere: presta quesum9 vt corū quoq3 perpetuo agregentur coso:tio:per vo. ( Dratione per piu frategli vella compagnia morn.

Eus venie largitor t buane salutis ama tor: quesumus imensam clementiam tua venostre cogregationis fratres sorores propi quos t benefactores nostros qui ex boc seculo trasserút: beata maria semp virgine interce dente cum omíbus sanctis tuis: ad perpetue beatitudinis cosortium peruenire cocedas: p

I Diatione per tutti emoiti e benefactori.
Idelium deus omniuz códitor e redemp tor animabus famulor u famular uque tuar: re missionem cunctor tribue peccator: vt indul gentiam quam semp optauer ut: pijs suplicationibus cósequatur. Qui viuis e regnas ecc

Eus qui nos patrem 7 matrem bonorare precipisti: miserere clemeter animabs patris mee: eoxq3 peccata dimicte me q3 cũ eis i eterne claritatis gaudio fac vider p

Thelina domine aurez tuam ad preces no stras quibus misericordia tuam suplices decendo migrare iuxisti: i pacis aclucis regiõe costituas: 7 scóx tuox iubeas este cosortez: p. R equie eterna dona eis one. R. Et lux pperua lu ceat eis. D. R equiescăt i pace. R. Et lux preua lu ceat eis. D. R equiescăt i pace. R. Et me. Et nime.

Incomicia lbymnario a ipria allo velladucto Dymn? Onditor alme sidex eterna lux credentiu: rpe redeptor oiuz: exaudi preces supplicuz. Q ui códolés interitu mortis perire feli saluasti mūduzlanguidū donās ei remediuz. c ergéte mudi vespe vti sposus de thalamo e gresus bonestissima: virginis matris clausola uins forti potetie genu curuat oia: celestia terrestia: nutu fatet subdita. Te deprecamur agie venture iuder seculi: coserua nos in tepo re: bostis a telo pfidi. Laus bono: virt9 glia veo patri z filio scó simul paraclito: i scloz se, cula. H me. v. 18 orate celi ochip a nubes pluant in Ruz. F. H piatur terra 7 germinet saluatore. Diario Zcita asumus one potentia tua z veni:vt ab iminéribus peccator nostror piculis: te mereamur pregete eripi te liberate faluari. g vinis z regnas in vnitate spus sci dus poia Icla sclop. R. Ame. IIn naturitate oni bymnus Drifte redeptor oium ex patre patris vni ce solus ante pricipiù natus inestabiliter. Tu lumé tu splendor patris: tu spes phennis oiuz intede quas fundut preces tui porbem fa muli. Demento salutis auctor quo nostri quon daz corporis ex illibata virgie nascedo formā sumpseris. Sic presens testat vies: curres p ani circulu: quo folus a fede patris: mudi fal?

adueneris. Tuc celu terra buc mare buc ome ud i eis é auctore aduerns tui landat crultans cătico. Nos quoq3 g scó tuo redepti sanguine sum9 ob die natalis tur bymnű nouű pcinim9 O lia tibi ofie quatus es de virgie cu prescó spū i sepiterna scla. A me. d. L rastia vie velebit inigtas terre. B. Et regnabit sup nos saluator mudi. Oncede glum? opsous: vt nos vnigenitituinoua p carné natinitas liberet: quos sub peccati ingo vetusta servitus tenet pende [ Per la circuncitione, v. a erbu caro factuz est alle luya. R. Et babitanit in nobis alleluya. Diatione. Eus g salutis eterne beate marie virgini, tate fecuda: bumano generi premia presti tisti tribue qsumus: vt ipsaz pro nobis interce dere sentiamus p qua meruimus auctore vite suscipere omm nosty iesum christă filium tuñ ( Per la epyphania Dymno. Qui tecnz viuit. Ostis berodes ipie rom venire gotumes I nó eripit mortalia: gregna dat celestia. T bất magi quã vider ất stella segntes prenia: lu me regrut lumine deu fatent munere. naua cra puri gurgitis celestis agn9 attigit: peccata que nó detulit nos ablucdo substulit. num genus potentie aque rubescunt ydrie: vinum 93 iura fundere mutauit vnda origine3. Tlo tibi domine: qui apparuisti bodie cum patre

sancto spu in sempiterna secula. Amen. K eges tharfis a infule munera offerent. Reges a rabum 7 fabba vona adducent. Deartone. Eus qui bodierna vie vnigenită tuf gen tibus stella ouce renelasti cocede ppitius vt qui iam te ex fide cognonimus: vsq3ad co, teplandaz specie tue celsitudinis pducamur:p ( Hymno per laquarefima i fino a offica oi passione . Gres ad nostras veitatis preces veus in clina pierare sola supplicum vota suscipe precamur famulitui. R espice clemens solio de scó vultu sereno lampades illustra lumine tuo tenebras depelle pectori nostro. Orimia lara pietate multa ablue sordes vincula disrū pe:parce peccatis releva iacetes dertera tua. Te sine tetro mergimur profundo labimur al ta sceleris sub vnda brachio tuo trabamur ad clara sidera celi. O briste lur vera deitas z vi ta gaudiu mudi pietas imensa qui nosa mozz te rosco saluasti sanguine tuo. In sere tuuz pe timus amozem mentibus nostris fidei refun, de lumen eternum charitatis auge vilectio, nem. In nobis dona fontem lachaymarum ieinniorum fortia ministra carnis milia retun de frammea tua. Nocul a nobis perfidus ab fistat : sathan a tuis viribus confractus: san, ctus assistar spiritus a tua sede dimissus.

o louis deo sit eterno patri z tibi semp genito ris nate cum quo equalis spiritus p cuncta se cula regnat. R. Ame. . Hingelis suis veus mã danit de te. 13. CI t custodiant te in omnibus vijs tuis C Laprima vomenica vi quarefima fidice gfta vianoe Eus qui ecclesiaz tuam annua quadrage simali observatioe purificas: presta fami lie tue: vi quod ad te obtinere abstinendo niti tur: boc boms operibus erequatur:p vo.no. T Laseconda domenica diquaresima. Diacione Eus qui cospicis omni nos virtute destitui:interius exteriusq3 custodi:vt ab om. nibus aduersitatibus muniamur i corpore: 2 a pravis cogitationibus mudemur in mête p L'arerza comenica viquaresima III D:arione. Tesumus omnipotens deus vota bumi lium respice atq3 ad desensionem nostraz derreram tue maiestatis exfende per do. no. T Laquarta domenica diquaresima. Dratione. Oncede quesumus omnipotens deus: vt ex merito nostre actionis affligimur: tue gratie consolatione respiremus: per onmino. L Questo bymno sicanta laquinta comenica oiquarest. ma:cioe domenica dipassione che e innanzi alla domeni of printing and any any printing. ca dellulino. Exilla regis prodest fulget crucis miste, rium: quo carne carnis codito: suspensus est paribulo. O no vulneratus isup mucrone ouro lácee: vt nos lauaret crimine manauit vn da sanguie. I mpleta sút que cócinit vauid si delis carmine vicés i nationib? regnanit a ligno ve? I rbor vecora v sulgida ornata regis purpura: electa vigno stipite tá séa médra tangere. Beata cuins bracchijs secli pepedit pre tuas statera sacta corporis pasago tulit tartari. O crur que spes vnica boc passionis tépore au ge pijs institiá: reisq3 vona veniaz. De súma vus trinitas collandet vis spüs quos perucis misteriuz saluas regep seta. A mé. De ripe me vie ab bomine mato. R. Be viro miquo eripe me.

Corporer te servate custodiat in mête. p do .

Admipotés sempiteme deus qui dumano generi ad imitanduz dumulitatis erépluz saluatorem nostru carnem sumere z crucez su dure fecisticocede appitius ot patientie ipsius dabere documenta: z resurrectionis cosortia mereamur: p cundem do. Q austodymnosica ta dal subdato in aldis asia sensione. Dymans.

H de cená agni providi: 7 stolis albis cádidi post trásuú maris rubri: rpo canam? pri cipi u uius corp? sácustumú: i ara crucis tor

ridu cruote eins roseo gustado vinimus oco Protecti pasce vespere:adeuastante angelo:e recti de durissimo: pharaonis iperio. Tā pa scanosty ros est: gimolatus agnus est: since, ritatis azima: caro ei oblata e. overe vigna bostia: p qua fracta sut tartara redepta plebs captinata: reddita vite premia. quin surgit rps tumulo: victo: redit de baratro: tyranuz trudes viculo: referas paradifu. Quesum? auctoroiuz:i boc pascali gandio aboi mortis ipern tuũ desende pplim. Tha tibi die g sur registia mortuis cu patre sco spu i sempiterna scla. Hmë. p. Surrexit ons vere alleluya. R. et apparuit simoni alleluya. Resta qumus ops dens: vt q pascalia fe sta peregimus: becte largiete monbus ? vita teneamus:p. Per laicentione Dymno Esu nostra redeptio: amor z desiderů de9 creator oiuz: bomo i fine tépori. o ue te vicit clemetia vt ferres nostra crimina crude, lez morté patiés vi nos a morte tolleres. Th ferni claustra penetras tuos captinos redimes victor triúpho nobili ad vertera pris resides I pla te cogat pietas vt mala nfa supes parce do z vori compotes nos tuo vultu faties. nun esto nostr gauding es futurus pmin sit nra i tegliap cucta sempscla. H me. . A kedut oco i inbilacióe allelnia. R. Et oñs i voce tube alle. Qua.

Oncede quesumus omnipotens deus: vt qui bodierna die vnigenitum tuŭ redem ptorem nostru ad celos ascendisse credimus: ipsi quoqumente i celestibo babitemo: peudez I primo per lapascua dello spirito sancto.

Enicreator spiritus mentes tuoz visita: imple superna gratia que tu creasti pecto ra. Qui paraclytus viceris vonuz vei altisti mi: fons viuns ignis charitas: 7 spiritalis yn tio. Tu septisormis munere dertere dei tu di gitus: tu rite promissus patris smone dictas guttura. Accede lume sensibus infunde amo rez coedibus: infirma nostri coepozis virtute firmans perpetim. In oftem repellas lógius pacemaz vones prinus ductoresicte prenio vitemus omne noriu. Per te sciamus da pa, trem noscamus atq3 filium te vtriusq3 spiritū credamus omni tempore. Gloria patri vão natogz q a mortuis: surrexit ac paraclito in se culox fecula. H men. v. R eplett funt omnes spi ritu scó alleluya B. Et ceperűt logui alle. Quatione Eus qui bodierna die corda fidelium san ctispiritus illustratióe vocuistiva nobis in eodem spiritu recta sapere: 2 de eius semp consolatione gaudere: per dim nostru iesum christu filuz tuuz g tecu viuit e regnat in vnita te eiusde spus scious poia se. sclox. K. A mé



sum ergo sacramentu veneremur cernui zan tiquuz vocumentuz nouo cedat ritui prestet si des supplementum sensum desectui. Geniton genitoqz laus viubilatio: salus bonor vir tus quoqu sit z benedictio procedeti abutrogz compar sit laudatio. R. Amen. Danemoe celo pstiristi eis alleluya. R. O mne velectametum in se babentem allelnya. The month of artiones, Eus qui nobis sub sacramento mirabili passionis tue memoriaz reliquisti: tribue quesumus: ita nos corporis e sanguinis tui sa cra misteria venerari: vi redeptionis que fruc tuz i nobis ingiter sentiam?: p. Pentonneres. Aicstatem tuaz one suppliciter d'anoise eroramus: prficut ecclie tue beatus An dreas apostolos exritit predicator e rectorita apud te sit pro nobis perpetuus intercessor:p Per lance Micholo De louis reminates met Eus qui beatum Micholaum pontificem tuum in numeris vecozasti miraculistri bue qum9 vi eins meritis e precibus a gebe ne incendijs liberemurp permangua som. Zaudi nos deus salutaris noster: ve sicut De beate Lucie festivitate gaudemns: ita pie denotionis erudiamur affectu: per. onm. T Der fancto Thomaso apostelo. Diacione Anobis quesumus domine beati aposto

li tui Thome solemnitatibus gloriarie vi cius semper z patrocinijs subleuemur: z fidem có grua devotione sectemuz: per dominum no. Per functo stepbano procomarcire. v. S tepbaz uns vidit celos apertos. & a idit 7 introiuit beatus bomo cui celi patebunt. Orarione. Anobis quesumus domine imitari quod colimus: vt discamus 7 inimicos diligere quia eius natalicia celebramus: qui nouit e tiam pro perfecutoribus exorare dominus no ftrum Jesum Christum filium tuuz:qui tecuz ( Per fancro Bionanni apostolo r evangelista. %. alde bonorandus est beatus Johannes . R. Q ui supra pectus comini i cena recubuit. Diarise cclesiam tuam quesumus domine beni gms illustra: vi beati Johannis apostoli tui z enangeliste illuminata doctrinis: ad do na perueniat sempiterna: per. dominum no. E Der gli innocenti martiri. Gerletto. Derodes iratus occidit multos pueros. 3 'n betbeleem inde civitatem vanid. Diatione. Eus cuius bodierna vie preconium inno centes martyres non loquendo sed morie do confessi sunt: omnia in nobis viciorum ma la mortifica: vt fidem tuam quam lingua no stra loquitur: etiam mozibus vita fateatur: p Per fancto Siluettro papa. 111 11

Aquesumus omnipotens deus:vt beati Siluestri cofessoris tui atqz ponteficis ve neranda solemnitas: veuotione nobis auge at 7 saluté: per. Per lafesta oi sco antonio Dearioe. Prercessio nos quesumus one beari And tonij abbatis conmendet: vt quod nostris meritis no valemus: eius patrocinio affequa mur p. [ Per sco fabiano & Bebastiano. Dranice Infirmitatem nostraz respice omnipotés deus: 7 quia podus proprie actionis gra uat: beatou martyrum tuou fabiani z Sebastiani intercessio gloriosa nos protegat:per. A Per laconvertione of fancto paulo. . Tues vas electionis fancte paule apostole. B. Predi cator veritatis in vniuerso mundo. Dratione. Eus qui vniuersum mundum beatipau li apostoli predicatione vocuisti: va nobis quesumus vi qui eins bodie conversionem co limus:per eius adte exempra gradiamur:p. Per lapurificacione vella vergine maria. . . K. e Sponsum accepit simeon a spiritu sancto: 12. 11 on visu rum k mortem nisi videret christă domină Dratione. Adnipotens sempiterne deus maiestatez tuam supplices exoramus: vt sicut vnige nitus filius tuus bodierna die cum nostre car nis substantia in teplo est presentatus: ita nos facias purificatis tibi metib9 prefentari: peñ

T Ber lacatbedra visan piero. In es petrus. R. Et super banc petram bedificabo ecclesias mea. Quatione Eus qui beato perro apostolo tuo collatif clauibus regni celestis asas ligandi atq3 soluendi pontificium tradidisti: cocede: vr in tercessionis eius auxilio a peccatox nostroms nexibus liberemur:p. Per fancto matthia. Oza. Eus qui beatuz Abatthia apostolo z tuo z collegio fociasti: tribue quesumus: vt ei? intercessione circa nos tue pietatis semp visce ra sentiam9:p. Der fancto Bregorio papa. Dia. Eus qui anime famuli tui beati Bregorij confessoris tui atq3 pontificis eterne bea. titudinis premia contulufi: cocede propitius vi q peccaroz nostroz pondere pmimur: eius apud te precibus subleuemur: per vominuz. 1) I Per fancto Benedecto abbate. Will Quatione. Atercessio nos quesumus oñe beati Bez nedicti abbatis comeder: or quod nostris meritis nó valemus: eius patrocinio affequa mur:per (Per lafeita vella numitiata Dymnus H ue maris stella. Lerca nel vespro vella vonna. &. Hue maria gratia plena : & Bominus tecum. Otatione. Eus g de beate marie virginis vtero ver bum tuŭ angelo nūtiante carne suscipere voluisti:presta supplicibus tuis:vr q vere eaz genitrice dei credimus ei apud te itercessio. muj

nibus adiunemur:p. Per fancto giorgio martire Eus quos beati georgij martyris tui me ritis 7 intercessione letificas: concede pro pitins: vi g eins beneficia poscimus vono tue Gratie confequamuz:p. Der ico Abarco Lbym nofidice priftes cratapostoli. Er vicelifer tutti gliapostoli z enangelisti che venissino da pasqua di risur rero per infino allo ipirito fancte de In Timnus. Riftes crant apostoli de necesui dni quez pena moris crudeli seni dampnarut im pij. Sermone blado angelus prediru muhe ribus in galilea ons videndus est qua totius. Tlle oum pergut cócite apostolis boc vicere videntes cum vincre obsensatur pedes domi ni. O uo agnito discipuli i galdeam propere pergunt videre faciem desideratam domini. o laro pascali gaudio sol mudo niter radio cu Christum iam apostoli visu cernut corporeo. Oftensa sibi vulnera in christi carne fulgida: refurrerisse dominum voce fatentur publica-R er chafte clemenstime tu corda nostra pof side vi tibi laudes debitas reddamus omnite pore. Quesumus aucror omning i boc pasca li gandio aboi morris iperu tuŭ defende populnz. 6 loria ribi due g surreristi a mortuis cuz patre sco spiritu in sempiterna scla. Zme &. D zeriofa in conspectu Domini alleluya.

B. AD ors sanctorum eius alleluia. Oracione. Eus qui beatum marcu enangelistaz tuu enangelice predicationis gratia sublima Ai: tribue quesumus; eius nos semp eruditio ne proficere z oratione defendi: per dominus. Ther san tacopo & san philippo apostoli. Diatione. Eus qui nos annua apostoloruz tuor phi luppi z iacobi folempnirate lerificas: presta quesumus: vi quox gaudemus meruis: ac cendamus exeplis:p. Der la inventione vella cro ce bymno O exilla regis pdeut. In questo nella oñica oi passione. . Doc signú cruciferit i celo alle R. Lum offs adjudicandum venerit allelnia. Diatione Eus qui in preclara falutifere crucis inué tione passionis tue miracula suscitasti:có cede asum9 vi vitalis ligni pretto eterne vite suffragia cosequamur:p. Dersancto Barnaba. Eus gnos bean barnabe apostoli tui meritis z intercessione letificas: concede pro pitius: vt qui eius beneficia poscimus: dono tue gratie consequamur: p dominu nostru z č Der sancto Bionanni ante portă latină. Oratione Eus qui conspicis quia nos vndigz mala nostra prurbant:presta quesumus:vt bea ti iobams apostoli tui z euageliste intercessio gloziosa nos protegat:per. Per la natività di fancto Gionaini baptilla Kimno. m iiij

T que at la ris resonare sibris: mira gesto rum samuli tuox solue polluti labij reatū sancte Johānes. N untius celso veniens olim po te patri magnum sore nasciturum nome z vite serie gerede ordine promit. I lle pmissi dubius superni perdidit propte modulos log le sed resormasti genitus perempte organa vo cis. O entris obtruso recubans cubili: sense, ras regem thalamo manentem: binc pares na ti meritis vterq abdita pandit. I loria patri geniteq proli z tibi compar vtrinsq semp spi ritus alme deus vnus omni tempore secli. H men. I cretto. Fuit bomo missis a deo. Re e ni nomen erat iobannes.

Deus qui presentem diez bonorabilem no bis i beati Iobannis nativitate secistica populis tuis spiritualium gratiaz gaudioruz: romniuz sidelium mentes dirige i viam salutis eterne. Per sancto pietro r paulo apostori. V. I nomnem terram exivit sonus corum: R. Et in sienes orbis terre verba corum.

Ens qui bodiernam diem apostolox tuo rum Petri z Pauli martyrio consecrasti: da ecclesie tue eox i omnibus sequi preceptu: per quos religionis sumpsit exordiuz: per d.

B Cate marie magdalene quelumus domi

ne suffragijs aduuemur: cuius precibus ero ratus quatriduanum fratrem vinum ab inferis resucitasti. Qui viuis 7 regnas cuz deo pa tre i vnitate spus sci dus poia scla sclor Amé Toer fancto Jacopo apostolo. Diatione. Sto domine plebi tue sanctificator 7 cu flos ve apostoli tui iacobi munita psidijs z conversatione tibi placeat z secura mente de feruiat:p. [ Der fancto piero in vincula. v. Tues petrns. R. E t sup bac petra bedificabo ecclesia mea. Eus qui beatum petrum apostoluza vin culis absolutu illesum abire secisti:nostro ruz quesumus absolue vicula peccatox: zoia mala a nobis propitiatus exclude: per do. n. T Per fancto Bomenico confessoro. Dratione. Ens qui ecclesiam tuam beati Bominici cofessoris tui illuminare dignatus es me ritis z ereplis: cocede: vt eins intercessione te poralibus no destituat auxilijs:2 spiritualib9 semp proficiat incrementis:per dominu no. Per fancto Lozenzo martyre Gerfetto. L' enita Laurentius bonum opus operatus est. K. e ut per fignum crucis cecos illuminauit. Diatione. A nobis quo ps deus: vitiox nostrox sa mas extiguere: qui beato Laurétio tribui stitormentox suox incedia superare:p vo.n. Per la affumptione omostra donna Aymnus.

A'ne maris ftella. E'rolcesi in tutte lesche vella vergi ne maria. D. Exaltata est sancta dei genitrix, B. Su per choros angelorum ad celestia regna. Dratione. Imulorum tuox quesumus dhe delictis ignosce: vi qui tibi placere de actibus no stris non valemus: genitricis filijtut dii no. stri intercessione saluemur: per eundem do.n T Per sancto Bartbolomeo apostolo. Diatione. Monipores sempiterne deus ghuius diei venerandam fanctāgz letitiaz: ī beati apo stolitui Bartholomei sestimitate tribuisti: da ecclesie gsumus: zamare quod credidit & predicare quod vocuit: per vominum nostruze č ( Per fancto Augustino vescouo. Desto supplicationibus nostris ops dus: quibus fiduciam sperande pietaris indul ges: intercedente beato Augustino confessore tuo atq3 pontifice: cosuete miserico: die tribue benigno effectu p. Per scó gionáni oicollaro to ym Incu baptiste martyris Johanis festu co lamus i quo recitam? regez berode cu de collasse propter puella. Lustus Johannes re ge arguebat: atq3 dicebateu nó licere: fecu ba bere coadulteranté fratris vroie. Qulier pra na isidiabat z nitebat:sanctū ingulari sed ope rari: istud nó valebat propter berodez. Nágz berodes sanciú metucbat: custodiebat audies libeter spatieter tade illa portas incarceranit Sui natalis cenas rex tuc fecit:adelle fecit no biles plerosque saltas puella placuit berodi vin uitatis. Ture iurado ille rer pmisit: se vona fuz quiegd postularer: caput 3 obănis illa postulanit monitis matris. Repotristatus po ter iusurandu: atqq puella nolens cotristare: caput iobānis instit āputari z dare sibi. Qoz pus a suis suit asportatum atquocatu fuit i se pulchro: precibus cuius bymnuz būc canēres nos adiquemur. Laudibus eines celebrat fu perni:te deus simpler pariterq3 trine: supplices ac nos venías precamur: parce redempris Hme. B. Gloria a bonore coronasti eum comine. B. Et costimisti en super opa mannu tuan. Oratione Ancti Johanis baptiste z martyris tui q fumus one venerada festinutas salutaris angilij nobis prestet effectu. Per lanatinita vino ftra bonna. v. Il ariuitas est bodie see marie virginis B. Enius vita inclita cuctas illustrat eccenas. Oia Amulis tuis quesumus due celestis gratie munus impartire: vt quibus beate vir ginis partus extitit falutis exordiuz nativita tis eius votina solenitas: pacis tribuat incrementum:p. [ Per laconceptione Et visitatione sidice della natinua: Et in luogo dinatinitas sidice con ceptio. Et per la visitazione: sidice visitatio

T'Per la exaltatione di sancta croce Dymnuis Cerilla regis prodeut. Lerca nella domenica di passione. & Doc signum crucis erit in celo. B. Lus cominus ad judicandum venerit. Deatione. Eus quos hodierna vie exaltationis sce crucis: annua solepnitate letificas: presta quesumus vi cuius misteriuz i terra cognoui mus: eius redemptionis premia i celo merea mur:p. [ Per fancto ABattheo apostolo. Diatione Ratieuangeliste Abatthei die precibus adiuuemur: vt quod possibilitas nostra ñ optinet: eius nobis intercessione vonetur: per ( Per leschiute of fancto Apichele. Dymnus. Bbi christe spledor patris vita virtus cor diuzi conspectu angeloz votis voce psal limus alternantes cocrepando melos vamus vocibus. Collaudamus venerantes oes celi milites: sed precipue primatem celestis exerci tus michaelem i virtute coterentem zabulon. Quo custode procul pelle rex christe pijstime óe nefas inumici mudo corde z corpore: para, diso redde tuo nos sola elemetia Glozia patri melodis personemus vocibus: gloria christo canamus gloriam paraclyto: qui deus trinus z vnus ertat ante fecula. Amen. p. Sterit angelus inrta aram templi. B. Dabens turibulum aureum in mann fua.

Ens qui miro ordine angelox ministeria bominumq3 vispensas: cocede propitius ve quibus tibi ministrantibus i celo sempasti stitur:ab bis in terra vita nostra muniatur: p 1 Per fancto conna a vamiano. Diartone. Resta quesumus omipotens deus: vt san ctozuztuon cosme z damiani natalitia co limus:a cuncris malis iminentibus: cop intercessionib9 liberemur: p. Per ko fraceico. oza. Eus qui ecclesiam tuaz beati francisci me ritis setu noue prolis amplificas: tribue nobiseius imitatione terrena despicere: 7 ce lesting bonox semper participatione gaudere per onin. Fer sancto luca enangelista. Oratione Mterueniat pro nobis quesumus ofie san crus tuus Lucas enangelista: qui crucis morrificationem ingiter i suo corpore pro tui nominis bonore portauit : per cominum no. Per sancto simone a sancto inda apostoli. ora: Eus qui per beatos apostolos tuos simo nem z iudam ad agnitionem tui nominis nos peruenire fecisti: va nobis eoruz gloziam sem piternam: z proficiendo celebrare z celebrado profiscere: per onm. Chymno vogni sancti. Priste redemptor omnium coserua tuos famulos beate semper virginis placatus sanctis precib? B eata quoquagmina celestin

spirituum preterita presentia: futura mala pel lite. O ates eterni indicis apostoliga comini: suppliciter exposcimus: saluari vestris precibus. Darryres dei incliri cofessoresquicidi: vestris orationib9 nos ferte i celestib9. a bo, ri sanctax virginum monachoxq30mnium si mul cuz sanctis omnibus cosortes Christi faci te. O entes aufferte perfidam credentius De fi nibus vi christo laudes debitas persoluanus alachiter. T loria patri in genito eiusquoni genito: vna cum sancto spiritu i sempiterna se cula. H men. D. Z etamini i domino z exultate in Ri. R. Et gloriamini omnes recti corde. Spatione. Adnipotés sempiterne deus: qui nos om niuz scóp tuop merita sub vna tribuistice lebritate venerari: quesumus vt desideratam nobis tue propitiationis babundantiam: mul tiplicatis intercessoribus largiaris: per ofim. ( Per fancto Albartino pescono. Bracione. Eus qui cospicis quia ex nulla nostra vir tute subsistimus: concede propitius: vt in tercessione beati Adartini confessoris tui atqz pontificis: cotra omnia aduersa muniamur p ( Per functa L'baterina pergine c'martire, Diagnoc Eus qui vedisti legem moysi in sumirate montis sinai: 7 in eodem loco corpus bea te Caterine virginis z martiris tue:p sanctos Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC.

angelos mos mirabiliter collocasti: tribue q sumus: vt eius meritis 7 intercessione ad mo tem qui ps est puenire valeamus:per . D.11. Per fancio Bionanni gualberto. Diatione. Besto due supplicationibus nostris quas in beati Johanis qualberti comemoratio ne deferimus of qui nostre institue fiduciaz no babemus: eius qui tibi placuit precibus adiu uemurip. Perfancto Igniatio martire. Oratione Resta quesumus omnipotes deus: vt qui beari Ignatij martyris tui aqz pontificis Tolempnia colimus cius apud te intercessioni bus adiquentur: p. Perlano Bernardino ora. Eus quibearo Bernardino cofessozi tuo euangelizādi gētibus nomē tuū fingulare munus gratie cotulisti: presta glumus: vt eis dodie solepnia colimus: cria vite erepla z pre dicarionis vacuniera fecremur Qui vinisa. . Sumper fridablinens sistemed some description of the printer of ay &ultercelumilandibus refulretterra gan dis apottolorglia facra canút folépnia. 1 05 feclimftindices vera mudilumina: evoris precamuricordifizandire preces l'uppli ocuza micela perbo clauditis serasque sol uiris:nos à peccaris omibus folitie iustinque sum? Orcuinderaduenerit psifmesecu li:nos sempiterni gaudij faciar este compotes o eo patri fit gloria eiufqz foli filio cuz spiritu paraclito a nunc a imperpetuum Amen. 2. n onnem terram exivit fonus corum. Be f in fir nes orbis terre verba corum: Quarione. Cesimus oipotens deus: vt beatus. I. apostolus tuus pro nobis iniplorer auri, lium: vra nostris rearibus absoluti: a cunctis etiam periculis exuamur per distamo per p no martire pontefice a non pontefice. 1 . Dynning. Eus tuoru milituz sors z corona premiu: laudes canétes martyris absolueneru cri minis. nicnempe mudi gaudia z blandime ta noria caduca rite deputans peruenitadee. lestias p enas cucurrir fortiter & substulit viri liter prote effundens sanguinem eterna dona possidet. O bhoc precatu supplici te poscim9 puffune aboctriumpho marryris ounitteno cam fernulis. In aus e perhennis gloria deo patri e filio: fancto finiul paraclito in feculoz secula men . b. Coloria a bonore coronasti enm comine. R. E constituisti eum super opera manuum marum Poissione per vao marine ponicide so Afirmitatem nostramorespice om ipotes veus: zquia podus propribactionis gra uat beati. Almartyniskui atqq porificis inter cessio gloriosa nos protegat: per dominum a Lourone per violative and pontenous:



A Dymno de confessori pontefici e nonpontefici. Ste cofessor domini sacratus festa plebs cuius celebrat per orbem: bodie letus me ruit secreta scandere celi. Q ui pius prudens bumilis pudicus sobrius castus fuit z getus vita du presens vegetauit ei? corporis artus. Ad facrum cuius tumulum frequenter mem bra languérum modo fanitati quolibet morbo fuerint granata restituuntur. Undenunc no ster chorus i bonore ipsius bymnuz canit būc Libenter of pijs eins meritis innemur omne p enum. Sit salus illi decus arqz virtus qui su pra celi residens cachumen torius mundi ma chinam gubernat trinus z vnus. It men. v. mmuut eum dominus 7 ornauit cum. Be. Stolam glorie induit cum. Drarione. H quesumus omnipotens deus: vi beari . 1A confessoris tui atq pontificis venera da solempnitas: 2 denotiones nobis augest 2 falutem: per dominum nostrum & & 2 2 19 218 T Orarione per vno confessor non pontesice. 17 Eus qui nos annua beati. IA. confessoris tui solempnitate letificas: concede propitius vi cuius navilitia colimus etiaz actiones imitremur:per. (Et le fulli abbate. Diatione. Mtercessio nos quesumus domine beati. Mabbatis comedet: vr quod nostris me ritis nó valemus: ei9 patrocinio astegmur:p Adymno per yna vergine: Et per più vergine. Esu cozona virginum quem mater illa co cepit: que sola virgo peperit bec vota cles més accipe. Qui pascis inter lilia septus cho reis virginus sponsus vecozus glozia spósisq3 reddes premia. O nocuq pergis virgines le qunt atq3 laudibus post te canentes cursitant bymnosq3 oulces personat. Te deprecamur largius nostris ad auge sensibo nescire prius oia comptionis vulnera. Laus honor virt? gloria deo patri a filio scó simul paraclito i se culor secula. Amen. d. Specie ma apulchitu dine tua. R. Intende prospere procede 7 regna. Otatione per vna vergine 7 martire. Adulgentiaz nobis quesumus oñe beata . IA virgo z martir implozet: que tibi gra ta semper extitit z merito castitaris: z tue pro festione virtutis:per. [Sesusino piu vergint co me e Perpetue a felicitatis. &. Adducentur regi vir gines post eaz. R. Proxime eius afferetur tibi. Dia. Anobis quesimus one veus noster sand ctax virginum z martirum tuax Perper tue & felicitatis palmas incessabili veneratio ne venerari: vt quas digna méte no possim? celebrare: bumilibus saltem frequétemus ob seguijs:per dominum nostrum zē. nij

## T Landa che sicanta per vno fratello morto.

Fratel nostro che se mosto z sepolto:nelle sue braccia idio thabbi raccolto. Ofratel nostro lacui fratellaza perduta babbiamo: che mortelba partita: vio tidia pace z vera perdo nanza vicio che lostendesti in questa vita:lani ma salgha se non e salira voue sinede ilsalua tore in volto. Dauergine Abaria che e i grade stuolo de gliageli di dio prieghin e có prie abi ilsuo caro figluolo che ti perdoni z dimet ti ogni rio voellanima tua empia ildisio. Qua do thara velli peccari sciolto. O liapostoli pre gbiamo z euangelisti: patriarchi z propheti z confessozi:accio che tu ilsancto regno acquisti Et chepte a dio ciascuno adori si che se tu nel purgatorio dimori: peruenghi alporto che fibrama molto. a martyri pabiamo chea vio priegbin co vergini z con gli innocenti z tutti glialtri sancti z lesancte: che del nimico almó do furon vincenti che per loz fancti meriti co> tente: lanima della quale tu se disciolto. Era rello denoto della fancta croce che per memo ria della facta passione lacarne flagellasti z co lauoce facesti a vio feruente oratione. Islalua tore de peccatori capione seco tirenga poi che a noi tha tolto. O fratel nostro che se morto z sepolto: nelle sua braccia idio thabbi racolto.

I In natinitate comini Dymnus. Mini. In bocanni circulo. Tita vatur seculo. Mato nobis paruulo. De virgine maria. Hons in suo riuulo. Hascitur, p populo. Fracto moz tis vinculo. A virgine ADa. Quos verusta suffocat. Dic ad vitam reuocat. Ham se deus collocat. In virgine AD. Stella solem protu lit. Sol salutem contulit. Mibil tamé abstulit Zivirgine Ad-Sine viri copula. flosé dedit virgula. Qui manet i secula. Lu virgine AD Obeata Domina. Luius vetri farcina. ADundilauit crimina. Be virgine AD. Desemine abrae. Ex regaligenere. Omuze de sidere Be virgine Ad. Toseph nato fruitur. Patus lac te pascitur. Plaudit plozat regitur. Z virgine Abangelis pfallieur. Gloria par dicitur. A pastoribus queritur. Lum vir. Tres reges de gentibus. Fesuz cum muneribus. Edozat flexis genibus. Lum vir. Illi laus 7 gloria Becus est victoria. Ponor virtus gratia. Lum vir. Verbum caro factum est de virgi ne maria. D. C erbum caro factum est alleluya. R. E t babitaut in nobis alleluya. So oremus, oratioe Oncede qs ops dus vt nos vnigeniti tui noua p carnez natiuitas liberet: quos sub peccati ingo vetusta servitus tener: peudem.

THYmnus de resurrectione domini?

Rucifirum in carne: laudemus. Alleluya alleluya alleluya. Ct sepultuz ppter nos glorificemus. Alleluia alla alla . Riefurgente a morte: venite adoremus. alla alla alla. Trec est vies quas fecit ons. alla alla alla. ex rulte. mus: Et letemur in ea. alla alla alla. mec est vies in qua rps gloziosus. alfa alfa. H b inferis refurgendo illustrauit. alla alla alla. n ic est sanguine redeptus mudus totus. alle luia alta alta. De sepulcheo surrepit pastor bo nus alleluia alle. alle. Sicut dirit nobis ange lus.alle.alle.paima fabbati furrerit val de mane alle alle. Et apparuit Abarie magdalene.alle.alle. Stans inrta fepul chruzqueres Jesuzvidere.alle.alle. De qua disciecit septez demones. alie. alle. alle. sicut nobis dixuangelus. alle. alle. alle.

regnanit a ligno alleluia. S. Bomine exaudi oratio nem meaz. Cho. Et clamor meus ad te veniat. G.

Ozemus. Ozatione.

Eus qui hodierna die ponigenitum tuü eternuatis nobis additu denicta morte re serasti vota nostra qs: puemedo aspiras etiaz adiunando prosequere: per eundez dominum nostrom Fesium p. pm filium tuü qui tecuz z c

or manola of tutte lecose che sicontengono nel presente libro. I Imprima lordine del nouitiato. utto lufficio vella vonna con lemutationi p tutto lanno con le bore. Elfimbolo: Lioe Aredo in vnum deum. Dordine z ilmodo difareladisciplina. Epsalmi penitentiali: Etigraduali. Dufficio del mercoledi: 2 gionedi: 2 venerdi fancto Elucípio de morti: 7 tutti enocturni 7 lelaudi vocationi de morti. Dymnario nelquale sicotiene tutti glbymni Ditutto lano proprij z Delcomune de sanç ti z orationi. Lauda p vno morto: cioe. Ofratel nostro. Lucrbum caro cólozatione della nativita. Crucificum in carne con locatione. T finito illibro va compagnie o vero fraternita stam pato innonamente: nelquale sono agiunte molte cose piu che no erano i quelli che furono stampari vaqui inanzi. I Impressum florentie per presbiterum Lau rentiñ de Aborgianis. Et Johanez de Adagñ tia. Die. pvij. Februarij. AD L XXXXIII.





Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC. Images reproduced by courtesy of the Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze. Magl. B.5.32



Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC. Images reproduced by courtesy of the Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze.

Magl. B.5.32

